

San José, Costa Rica MIÉRCOLES 07 de agosto del 2024 ¢650

www.nacion.com

**HOY EN EL EDITORIAL** Riesgos del IVM

Sus reservas rondan el 7% del PIB y es difícil entender cómo un fondo de esa magnitud mantiene 'una alta exposición a situaciones fraudulentas'. P. 26



Eximbank de China aceptó, el lunes, extender plazo de crédito a abril 2025 P.3

## MOPT tiene 9 meses para terminar la ruta 32

Faltan 134 expropiaciones

Obra va por un 89,4%, pero entre enero y junio apenas avanzó 3%

Entrega sería 28 de mayo

Proyecto quedará desfinanciado si en la fecha asignada no está listo

\$44 millones por ejecutar

Ampliación de 107 km sería entregada con 5 años de atraso



nicaragüense por la Copa Centroamericana. La 'S' se vio dos veces con el marcador en contra, pero buscó el triunfo. STRAFFON IMAGES

CASO GANDOCA P.9

#### Pacheco Dent y 4 investigados, sin medidas cautelares

Juez declara ausencia de elementos para decir que hay hechos dolosos; fiscal apelará

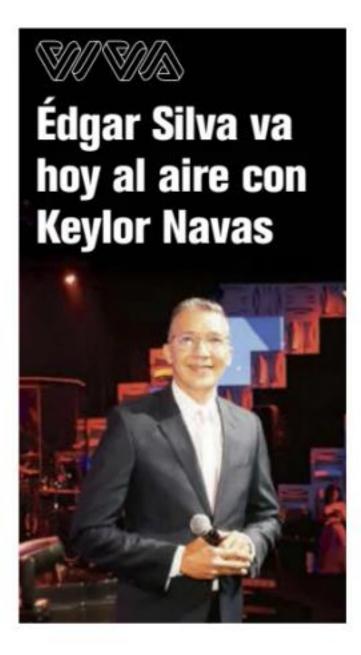

JERARCA DE JUSTICIA, GERALD CAMPOS, ANTE DIPUTADOS P. 4

## Ministro admite: gerente de Datasys le planteó idea de cárceles de carpas

Dice que 'colegas' de gobierno sugirieron contactar a esa firma para plan presupuestado en ¢2.684 millones



BANDA LA HP. 13

#### Brazo de cartel de Honduras echa raíces en Limón

Grupo asociado a narco, homicidios y lavado exacerba la criminalidad

## UCR declara sus sedes y recintos como 'espacios libres de vapeo'

Irene Rodríguez S.

irodriguez@nacion.com

Ya no se podrá "vapear" o hacer uso de productos de tabaco calentado en ninguna sede o recinto de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El Consejo Universitario modificó el acuerdo del 2012, según el cual la casa de estudios era un "espacio libre de humo de tabaco", para incorporar la restricción del uso de vapeadores y productos de tabaco calentado.

Jaime Caravaca Morera, director del Consejo Universitario, señaló que la medida tomada es parte de un compromiso institucional para garantizar el derecho a la salud de la comunidad universitaria, promover estilos de vida saludables y disminuir el impacto ambiental. El acuerdo se tomó el pasado 30 de julio.

"Nos preocupa la notable popularidad que han adquirido estos dispositivos entre la población adolescente y los adultos jóvenes, ya que diversos estudios académicos y científicos demuestran que el vapeo no ayuda a la cesación de fumado y, por el contrario, expone a los usuarios a partículas tóxicas que pueden traer daños graves a la salud en las vías respiratorias y otros tejidos u órganos", aseguró el funcionario.

Caravaca también se refirió a datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) que mencionan miles de atenciones por problemas de salud ocasionados por el vapeo. Dificultad respiratoria, taquicardia, tos crónica, náuseas,



El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica ajustó la norma que prohibía el fumado de cigarrillos para incluir restricciones a los vapeadores y los productos de tabaco calentado. (Foto con fines ilustrativos). MAYELA LÓPEZ

vómitos, ansiedad e incluso alucinaciones, son parte de los síntomas encontrados en los pacientes.

"El vapeo tiene un impacto negativo en nuestra salud personal, social y ambiental. Es por eso que la Universidad es ahora un espacio libre de humo de tabaco y de las sustancias expedidas por los vapeadores", finalizó el director.

En el acuerdo, el Consejo Universitario también dispuso que haya campañas en coordinación con la Clínica de Cesación de Fumado de la Escuela de Enfermería, que no solo se enfoquen en reducir el fumado en los miembros de la comunidad universitaria, sino que "se incluyan los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y Dispositivos Electrónicos que utilizan Tabaco Calentado y Tecnologías Similares, como

productos igualmente nocivos para la salud".

Esta es la primera casa de estudios en declararse libre de vapeo. Las otras universidades públicas también son libres de humo de tabaco desde el 2012.

Resolución. En mayo pasado, el Ministerio de Salud emitió una resolución que prohíbe la importación, el uso, venta y comercialización de productos con nicotina sintética, en un intento por frenar los efectos del vapeo en la salud de las personas, principalmente en los menores de edad.

Además, el Centro Nacional de Referencia de Bromatología del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa) dio a conocer que encontró al menos ocho compuestos tóxicos, 12 peligrosos y 18 irritantes en un muestreo realizado con 28 dispositivos de vapeo.

#### HACE 50 AÑOS, 7 DE AGOSTO DE 1974

#### Timo bancario de más de ¢500.000

Redacción. El fraude que varios empleados cometieron contra el Banco Anglo Costarricense sigue bajo investigación. La Policía, sin embargo, mantiene absoluta reserva en torno al caso y ni siquiera admitió que el hecho ocurriera. El desfalco fue cometido por un hombre que tenía 12 años de trabajar para esa entidad. Se descubrió que personas inventadas, con fincas también ficticias, estaban solicitando préstamos cuantiosos. El timo puede sobrepasar los ¢500.000.

#### Decomisado arroz a pulpero de Liberia

Redacción. La Guardia Rural de Liberia decomisó 193 quintales de arroz que un comerciante establecido en el barrio Los Ángeles pretendía vender a un precio superior al legal. El precio legítimo de ese arroz es de ¢116 el quintal. El pulpero, un hombre cuya identidad no trascendió, lo tenía listo para venderlo a ¢125 el quintal. Los agentes efectuaron la acusación respectiva y el producto fue donado a instituciones de beneficiencia instaladas en esa ciudad de la provincia de Guanacaste.

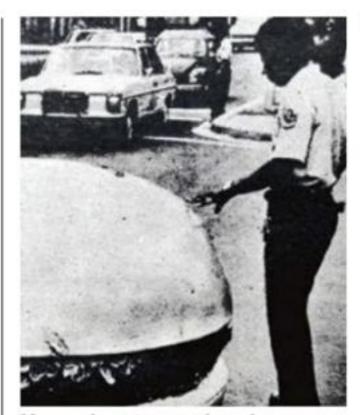

Una gigantesca hamburguesa sorprendió a quienes pasaban por una calle de Washington. LN

FACEBOOK Y TWITTER A LN.ARCHIVO

PARA MÁS DATOS HISTÓRICOS SIGA EN

#### Roce con Managua por el río San Juan

Managua. Una grave denuncia formuló esta noche un abogado nicaragüense contra Costa Rica, al afirmar que este país maneja una estación hidrológica en el río San Juan. El abogado planteó la denuncia en una conferencia de prensa convocada para hacer revelaciones en torno al conflicto entre Nicaragua y Costa Rica por el río. "Comprendo la gravedad de esta afirmación, pero repito: Costa Rica ya se metió en el río San Juan; es decir, ha llenado una aspiración de hace un siglo", dijo el abogado.

> El papel de este periódico procede

de bosques

#### Pronóstico del tiempo

#### Lluvias vespertinas

Se prevé nubosidad matutina en el territorio. Debido a la proximidad de la onda tropical número 23, que llegará el jueves, se esperan lluvias nocturnas en el Pacífico y el Valle Central.



#### Margas nara mañana

| SECTOR     | BAJA     | PIES  | ALTA     | PIES |
|------------|----------|-------|----------|------|
| Duntanana  | 11:19 AM | 0,96  | 05:18 AM | 853  |
| Puntarenas | 1128 PM  | 0,53  | 05:25 PM | 8,11 |
| Callita    | 11:09 AM | 1,44  | 04:59 AM | 8,63 |
| Golfito    | 11:18 PM | 1,38  | 05:12 PM | 82   |
| 0          | 11:17 AM | 2,19  | 05:07 AM | 8,99 |
| Quepos     | 1124PM   | 1,93  | 05:15 PM | 8,56 |
| Golfo de   | 11:10 AM | 1,87  | 05:02 AM | 7,78 |
| Papagayo   | 1122 PM  | 1,61  | 05:13 PM | 7,45 |
| Umán       | MA 80:90 | -0,32 | 02:56 AM | 0,41 |
| Limón      | 10:03 PM | -002  | 04:32 PM | 0,47 |

SALE: 05:27 a.m. SE PONE: 05:57 p.m.

FUENTE: INSTITUTO METEOROLÓGICO DE COSTA RICA

#### CONTÁCTENOS

Central: 4107-1717

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm Apdo. postal: 10138-1000

San José Costa Rica Dirección: Llorente de Tibás, 400 metros este del cruce.

Servicio al cliente: 4107-1717

WhatsApp: 6118-5710

e-mail: sac@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, sábados v domingos de 7:00am a 1:00pm

Ventas de Publicidad: 4107-1717

WhatsApp: 6420-2118 e-mail: publicidad@nacion.com

Horario: lunes a viernes de 8:00am a 6:00pm y sábados de 8:00am a 1:00pm Todobusco (Clasificados): 4107-1717

WhatsApp: 6478-2411





## EL PAÍS

www.nacion.com
Irene Vizcaíno,
editora de Sociedad y Servicios
ivizcaino@nacion.com

-> Eximbank de China aceptó el lunes extender plazo de crédito a abril del 2025

## MOPT dispone de nueve meses para terminar la ruta 32

> Obra va por un 89,4%, pero en el lapso de seis meses que hubo entre enero y junio apenas avanzó 3%

#### Patricia Recio

arecio@nacion.com

El tiempo se acorta para que la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) termine la ampliación de los 107 kilómetros (km) de la ruta 32, entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, por donde transitan habitantes del Caribe, turistas y la mayor parte de importaciones y exportaciones de Costa Rica.

Este lunes 5 de agosto, cuatro meses después de que venciera el plazo del crédito con el que se financia la obra, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) finalmente recibió la aprobación formal de parte del Eximbank de China (estatal), con la cual se extiende el periodo de desembolsos hasta el 10 de abril del 2025.

Eso implica que los recursos con los que se construye esa vía estarán disponibles hasta esa fecha.

En caso de que no se haya ejecutado la totalidad de los fondos, el proyecto correría, una vez más, el riesgo de quedar desfinanciado.

De acuerdo con el último informe dado a conocer por la Unidad Ejecutora del proyecto, al finalizar junio, el avance físico de la etapa constructiva era del 89,4%.

Eso representa apenas tres puntos porcentuales más que lo registrado en enero e implica que el proyecto progresó, en promedio, 0,5 puntos porcentuales por mes durante el primer semestre de este año.

El monto pendiente por ejecutar es de \$39 millones del crédito de \$465 millones otorgado por el Eximbank, más \$23 millones correspondientes a las dos contrapartidas estatales que debía aportar el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

De los \$67 millones disponibles, \$44 millones serían destinados específicamente, a las fases de diseño y construcción de la obra. Así se desprende del documento elaborado por la Oficina de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS), la cual funge como supervisora del proyecto.

El viceministro de Infraestructura, Efraím Zeledón, aseguró el lunes que la empresa ha venido facturando, en promedio, entre \$1,5 millo-



Para finales de junio, se habían inscrito a nombre del Estado 362 propiedades de un total de 496 requeridas, por lo que aún hay pendientes 134 terrenos de expropiar. ALONSO TENORIO

#### CINCO PRÓRROGAS

#### 2020

Año en el cual debía completarse el proyecto, según el plan original. Específicamente, en octubre del 2020.

Sin embargo, se han otorgado más de 1.700 días adicionales en cinco prórrogas aprobadas.

La última de estas trasladó la fecha de entrega al 28 de mayo del 2025.

nes y \$2,5 millones mensuales. No obstante, se está procurando acelerar el ritmo de la construcción a fin de completar las obras antes de la fecha del último desembolso.

Zeledón agregó que durante los tres meses en los que no se contó con los recursos del crédito del banco chino, únicamente se cancelaron a la constructora los montos correspondientes a la contrapartida del Conavi.

Eso significa que con los recursos disponibles también se debe hacer frente a las facturas atrasadas por lo ejecutado durante ese período, así como a los reclamos económicos presentados por la compañía, expropiaciones pendientes y costos de administración del contrato.

La ampliación de la ruta 32 recibió orden de inicio en diciembre del 2016 para la etapa de diseño y la fase constructiva empezó en noviembre del 2017.

El proyecto debía completarse en octubre del 2020. Sin embargo, se han otorgado más de 1.700 días adicionales en cinco prórrogas aprobadas. La última de estas trasladó la fecha de entrega al 28 de mayo del 2025.

\$9 millones en reclamos. Según la información de la Unidad Ejecutora, hasta junio el monto adeudado a la empresa china por los reclamos en contra del Estado eran de \$24,4 millones, de los cuales ya se cancelaron a la constructora \$8,9 millones.

Hasta marzo anterior,

CHEC mantenía activos 19 reclamos que contemplan diferencias de costos, alcance de obras, atrasos y otros temas que la empresa atribuye a la Administración.

Para resolver estos desacuerdos, el Conavi y la compañía acudieron a un Centro de Resolución de Conflictos (CRC), donde se dio el fallo a favor de la empresa en la primera disputa por los \$24,4 millones.

Este reclamo se originó debido al retraso en el inicio de las obras, ya que el contrato se firmó en junio del 2013, pero la orden de inicio se dio hasta noviembre del 2017 debido a problemas con permisos, expropiaciones y traslados de servicios públicos.

Menos expropiaciones. El cambio en los diseños y la eliminación de 12 pasos a desnivel implicaron que el número de expropiaciones pendientes se redujera entre marzo y junio.

Originalmente, el proyecto contemplaba 569 expropiaciones, de las cuales hasta marzo se habían completado 345 y quedaban en trámite 245 expedientes.

Para finales de junio, el documento de la supervisión detalla que habían inscrito a nombre del Estado 362 propiedades de un total de 496 requeridas, por lo que aún hay pendientes 134 terrenos.

El 18 de julio, en una reunión con alcaldes de Limón, el jerarca del MOPT, Mauricio Batalla Otárola, defendió la modificación en el alcance del proyecto, argumentando que el plan anterior incluía "túneles peligrosos y complicados para peatones".

Además, insistió en que, con las rotondas, podrían agilizar los trabajos al reducir la cantidad de terrenos requeridos.

En total, se sustituirán 12 pasos elevados por 10 rotondas y dos pasos a nivel que consisten en giros a la derecha con carriles de aceleración. El proyecto original incluía la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera, así como la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y las cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moin (TCM).

El costo total de esta obra se estimó en \$534 millones, de los cuales \$465 millones provendrían del financiamiento con Eximbank, y los restantes \$69 millones a una contrapartida estatal.

Empero, el año pasado las autoridades estimaron que se requerirán unos \$157 millones adicionales para completar los trabajos y pagar los reclamos de la constructora.

Hasta ahora, el Ministerio no ha estimado cuánto será el monto requerido finalmente ni de dónde saldrán esos recursos.

En la misma cita con los alcaldes, Batalla también achacó a la Contraloría General de la República la ausencia de obras complementarias, sosteniendo que solo se pueden ejecutar los trabajos establecidos en el contrato con CHEC.

Sin embargo, reconoció que tampoco cuentan con los recursos para ejecutar dicha infraestructura, que incluye aceras, ciclovías y otros pasos a desnivel.



Ante legisladores de la Comisión de Asuntos Hacendarios, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, confirmó que el contacto con la empresa española ARPA fue realizado por un gerente de Datasys, quien llegó recomendado por un jerarca del gobierno. ALBERT MARÍN

#### Michelle Campos y Lucía Astorga

michelle.campos@nacion.com

El ministro de Justicia, Gerald Campos, admitió ante los diputados que Arturo Salazar Valverde, gerente de la empresa Datasys, fue quien le planteó la idea de construir cárceles de carpas.

La sugerencia surgió en febrero del 2024, cuando el empresario le indicó al ministro que conocía una firma que podía explicarle el planteamiento.

Según detalló Gerald Campos, Salazar le recomendó hablar con la compañía española ARPA.

Discusión por recursos. Así lo explicó este martes en la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde se discute la solicitud del gobierno para destinar ¢2.684 millones a la instalación de las carpas con fines penitenciarios.

"Fue una de las primeras

MINISTRO DE JUSTICIA COMPARECIÓ EN EL CONGRESO

## Gerald Campos admite que gerente de Datasys le planteó idea de cárceles de carpas

> Aseveró ante congresistas que 'colegas' de gobierno le sugieron contactar a esa empresa para plan presupuestado en ¢2.684 millones

personas que se contactaron para que nos explicara qué era eso (cárceles de carpas). Eso lo empezamos el 17 de febrero; comenzamos a hablarlo todos y nos dijeron: 'Hay alguien que le puede explicar y se trata de la empresa ARPA'", aseveró Campos.

"El señor Arturo Salazar, el de la empresa Datasys, nos refirió a ARPA", continuó.

La empresa Datasys es proveedora del Estado. Entre los años 2018 y 2024 ha ganado al menos 273 contratos, tanto en ministerios como en instituciones descentralizadas y municipalidades, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).

El ministro Campos también admitió que a Arturo Salazar llegó "por referencia de otros colegas del gobierno".

"Me dijeron: 'Puede tener experiencia, contáctelo'. No experiencia en carpas, sino en construcciones livianas. Le pregunté (a Arturo) y él me dijo: 'Conozco a unos señores de España, voy a hacerte el contacto'.

"Hay varios jerarcas que hemos estado hablando de la problemática; ahorita, por nombres no recuerdo, pero hablamos de cómo solucionar esto (el confinamiento)", agregó el ministro ante preguntas del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA).

Fue así como la firma ARPA, que tiene su sede en Zaragoza, España, logró una reunión en el despacho del ministro, el 7 de marzo. A esa cita asistieron Tomás Bujeda Rami, como representante de la empresa española, junto a los gerentes de Datasys, Arturo Salazar y Alberto Salazar.

Con fondos de llanud. Menos de cuatro meses después de ese encuentro, Gerald Campos y Carolina Castro, viceministra de Justicia, aprovecharon una gira a España, financiada con recursos del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud), para visitar las instalaciones de la empresa ARPA, el 4 de julio.

Según afirmó Justicia, esa visita a Zaragoza tuvo como objetivo hacer un estudio de mercado para la contratación de un modelo constructivo liviano y de fácil montaje para

ANTE LEGISLADORES, DEFENDIÓ INVIABILIDAD DEL PROYECTO

#### Las revelaciones del exviceministro Sánchez

Alberto Salazar, gerente de la empresa Datasys, fue quien dirigió la reunión en la que la compañía española ARPA presentó al ministro de Justicia, Gerald Campos, su oferta de servicios para utilizar carpas como cárceles en el sistema penitenciario costarricense.

Adicionalmente, el empresario quedó a disposición del gobierno como el contacto para atender cualquier duda sobre las instalaciones temporales. El encuentro se efectuó el 7 de marzo en el despacho ministerial.

Así lo dio a conocer ayer el exviceministro de Justicia Exleine Sánchez, ante la Comisión de ASuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. "La reunión no solo la dirigió el representante de Datasys; él era el contacto para el traslado de información. Con él, nuestra jefa de Arquitectura tenía que dirigirse para obtener datos del producto", declaró.

Según relató el exfuncionario, quien estuvo presente en la reunión de marzo, le sorprendió que el gerente de Datasys no pudiera contestar dos preguntas básicas que le planteó: dónde operan las cárceles de carpas y cuáles países son referentes en su uso.

"Don Alberto no tenía respuestas cuando se le preguntó donde operaba esto, habló de temas militares. Costa Rica no es un país militarizado, y esas dudas que, repito, son razonables, se potenciaron aún más el 10 de julio, cuando no hubo información, no hubo respuestas y, en mi criterio muy humilde, lo que hay son muchos riesgos asociados, que lo único que generarían es conflicto y detrimento de la parte estatal", expresó el exjerarca.

En la reunión del 10 de julio, Sánchez reiteró su criterio de que "instalar carpas es un grave error". Al día siguiente, el gobierno anunció su destitución.

Consultado por el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), sobre la experiencia de Datasys en este tipo de infraestructura temporal, el exviceministro respondió que la empresa "no tiene ningún tipo de formación en estructura carcelaria y, hasta donde entendimos, tiene que ver con tecnología".

En efecto, Datasys es proveedora de numerosos contratos del Estado en proyectos tecnológicos.

La comisión legislativa también recibió este martes al ministro de Justicia para que se refiriera a la propuesta de las carpas. Cuando el diputado Acuña le mencionó lo dicho por Sánchez sobre la reunión de marzo, el jerarca les pasó la palabra a sus subalternos.

"¿Le puedo responder? Aquí estuvieron ellos en la reunión, que ellos le pregunten (contesten) si eso fue asi", indicó Campos, señalando a la viceministra Carolina Castro; al director de Adaptación Social, Juan Carlos Arias, y el director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching.

Solo Arias y Ching tomaron la palabra, sin que ninguno negara expresamente que Salazar dirigió la reunión en el despacho ministerial.

Arias manifestó que no podía identificar a Salazar, pero que a la reunión llegaron "dos o tres personas" que hicieron uso de la palabra

Detalló que una de ellas era de origen español y explicó el tema de las carpas, y que la otra persona hizo la presentación de la empresa.

el sistema penitenciario.

Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), preguntó al ministro si consideraba ético utilizar recursos de cooperación internacional para visitar a un posible proveedor del Estado.

"Yo quería conocer (la empresa ARPA). Decidí, en un día, ir al lugar, ver la empresa, ver lo que ofrecían y traerlo como retroalimentación aprovechando que estaba en España", contestó Campos.

El Ministerio de Justicia alegó que ARPA es una empresa especializada en la fabricación y suministro de soluciones móviles e instalaciones temporales para diversos sectores, incluyendo defensa, emergencia, salud y misiones humanitarias.

Exleine Sánchez, quien fue destituido del cargo de viceministro de Justicia el 11 de julio, fue recibido este martes en audiencia por el mismo foro legislativo. (Recuadro).

Pedido de Nogui Acosta. El pasado 30 de julio, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pidió a los diputados aprobar los ¢2.684 millones para que el Ministerio de Justicia y Paz financie el plan de cárceles de carpas, pese a desconocer si el proyecto es técnicamente factible en términos económicos y en materia de seguridad.

#### SU RELATO

FUE UNA DE LAS PRIMERAS PERSONAS QUE SE CONTACTARON PARA QUE NOS EXPLICARA QUÉ ERA ESO. LO EMPEZAMOS EL 17 DE FEBRERO; COMENZAMOS A HABLARLO TODOS Y NOS DIJERON: 'HAY ALGUIEN QUE LE PUEDE EXPLICAR Y SE TRATA DE LA EMPRESA ARPA". EL SEÑOR ARTURO SALAZAR, EL DE LA EMPRESA DATASYS, NOS REFIRIÓ A ARPA".

#### **Gerald Campos**

Ministro de Justicia y Paz

Ese día, la diputada Paulina Ramírez le preguntó si el Ministerio de Justicia cuenta con algún análisis técnico que evidencie si el uso de carpas es factible y seguro para el manejo de privados de libertad.

El jerarca respondió que a Hacienda solamente le corresponde poner los recursos a las partidas para que los ministros las vayan ejecutando. "No sé si ellos (Ministerio de Justicia) han hecho estudios o algunas de las gestiones que normalmente se hacen para un proyecto", agregó.

El plan cuenta con el visto bueno del presidente Rodrigo Chaves, quien el 12 de julio, luego de que Exleine Sánchez afirmara que es una ocurrencia, declaró: "La opinión de un exfuncionario, en este caso de don Exleine que fue destituido ayer, a mí no me va a hacer cambiar los criterios técnicos que he visto, a menos que él presente un caso técnico, pero ¿por qué ahora, el día que lo echaron?".

"Aún no se han emitido estudios técnicos de ningún tipo", reconoció, sin embargo, el Ministerio de Justicia. ■

## Exleine Sánchez: 'Las cárceles de carpas son una ocurrencia abominable'

#### Lucía Astorga

lucia.astorga@nacion.com

Exleine Sánchez Torres, exviceministro de Justicia, declaró este martes que el plan del gobierno de Rodrigo Chaves de instalar cárceles de carpas para albergar a privados de libertad, es una ocurrencia que afecta el erario público. El exfuncionario se refirió a la propuesta ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Afirmó que, si el gobierno prescindió de la cárcel Terrazas II, porque las paredes tenían estereofón en su interior, con más razón resulta inaceptable el nuevo planteamiento.

"Si Terrazas II tuvo un diseño errado, por supuesto que esta idea de las carpas es una ocurrencia abominable.

"Al menos, en mi caso, pensé que era un tema ya descartado (el plan de carpas), porque en mis palabras, y lo digo aquí públicamente, es una ocurrencia. Es una ocurrencia que no puede formularse en un Estado social de derecho: es una ocurrencia que no puede pretenderse en un país que tutela derechos fundamentales; es una ocurrencia que afecta el erario público", expresó Sánchez, quien fue despedido el pasado 11 de julio, luego de expresar su oposición al proyecto.

Sánchez fue convocado por el foro legislativo para que brindara información sobre el plan, en vista de que el gobierno incluyó recursos por ¢2.684 millones en el quinto presupuesto extraordinario del 2024 para financiar la instalación de las carpas para cárceles.

El gobierno solicitó los fondos al Congreso, pese a que el Ministerio de Justicia y Paz reconoció que no cuenta con estudios técnicos que sustenten la propuesta.

El exjerarca destapó la pretensión del Poder Ejecutivo en un oficio, dado a conocer por La Nación, en el que expresó su vehemente oposición a la iniciativa. La nota fue enviada el 11 de julio al ministro de Justicia, Gerald Campos Valverde, cinco horas después de que Casa Presidencial anunció su destitución.

En el documento, Sánchez manifestó que el proyecto es "una decisión alejada de una posición sensata". Mencionó que estas estructuras serían más vulnerables a daños por parte de los privados de libertad e, incluso, al ataque de comandos armados, en comparación con las cárceles de concreto y acero. Añadió que está probado que su mantenimiento es costoso.



Exleine Sánchez Torres, exviceministro de Justicia, fue removido del cargo tras externar su oposición al plan del gobierno para instalar carpas en cárceles. Este martes compareció ante diputados. ALBERT MARÍN

'De ninguna forma'. El exviceministro reiteró sus críticas a la iniciativa del gobierno y rechazó que exista algún escenario posible en el que las carpas puedan ser consideradas como una alternativa para resolver la necesidad de infraestructura carcelaria en Costa Rica.

"No hay forma de verles la parte técnica a las carpas; no existe manera, no existe ciencia, no existe derecho humano que nos haga ver las carpas como una opción", aseguró.

Sánchez también descartó la posibilidad de usar este material como una solución transitoria, para albergar a reos que están cerca de ser liberados o para mantener a privados de libertad de baja peligrosidad, mientras se hacen trabajos de renovación en las instalaciones físicas ya existentes.

"Yo creo que no, porque en Costa Rica, si fuera que tomamos la palabra 'transitorio' de forma adecuada, sería posible, doña Pilar. Pero en Costa Rica no existe lo transitorio. Los puentes *bailey* no son transitorios en este país", respondió ante una consulta de Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista.

Igualmente, advirtió de que el país se puede exponer a distintos riesgos si decide poner en marcha el pan del Poder Ejecutivo. Señaló que el Estado podría enfrentar reclamos

#### CONTUNDENCIA

PENSÉ QUE ERA UN TEMA YA UN TEMA YA DESCARTADO, PORQUE EN MIS PALABRAS, Y LO DIGO AQUÍ PÚBLICAMENTE, ES UNA OCURRENCIA. ES UNA OCURRENCIA QUE NO PUEDE FORMULARSE EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO; ES UNA OCURRENCIA QUE NO PUEDE PRETENDERSE EN UN PAÍS QUE TUTELA DERECHOS FUNDAMENTALES; ES UNA OCURRENCIA QUE AFECTA EL ERARIO PÚBLICO".

NO HAY FORMA DE VERLES LA PARTE TÉCNICA A LAS CARPAS; NO EXISTE MANERA, NO EXISTE CIENCIA, NO EXISTE DERECHO HUMANO QUE NOS HAGA VER LAS CARPAS COMO UNA OPCIÓN".

#### **Exleine Sánchez**

Exviceministro de Justicia

en materia de salud, sobre posibles violaciones a derechos constitucionales y eventuales incumplimientos del compromiso contra la tortura.

Explicó que existe un principio de normalidad que rige a nivel internacional, el cual plantea que "la población privada de libertad debe tener las condiciones acercadas a la realidad que vivimos todos nosotros".

"Yo creo que nosotros no vivimos en carpas", añadió.

Construcciones livianas. Sánchez dijo a los diputados que la solución a la falta de espacio en los centros penitenciarios es el uso de construcciones livianas, que no es lo mismo que las carpas. "Son tipo casitas, autogestionarias, que coexisten y existen en el sistema penitenciario", dijo.

De acuerdo con su declaración, este modelo se conoce como APAC (Amando al prójimo amarás) y ya funciona en el Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora, en San Rafael, Alajuela.

El presupuesto extraordinario presentado por el gobierno y tramitado en el expediente 24.443, busca trasladar recursos de gasto corriente para aumentar la subpartida de Edificios del Ministerio de Justicia, con el objetivo de "financiar módulos de baja contención en los centros penales para mitigar el impacto del hacinamiento". El texto indica que los recursos se usarán para "atender la construcción en material liviano (Proyecto de Cárceles Livianas) de módulos de baja contención en centros penales".

Tanto Chaves como Campos se han referido a las cárceles en carpas como "estructuras de construcción liviana". ■

PENA DEBE HABER SIDO IMPUESTA EN SENTENCIA FIRME

## Legisladores prohíben naturalización a condenados de más de 3 años de cárcel

Arianna Villalobos S. y Josué Bravo

arianna.villalobos@nacion.com

Los diputados aprobaron este martes, en primer debate, un proyecto planteado por Rodrigo Arias, presidente del Congreso, para prohibir la naturalización a quienes hayan sido condenados, en los últimos 10 años, a más de tres años de prisión en Costa Rica o el extranjero. El delito debe ser de carácter doloso y la pena haber sido impuesta en sentencia firme.

De acuerdo con el texto, se reformarán los artículos 15 y 18, vigentes en la actual Ley de Opciones y Naturalizaciones (N.º 1155). El artículo 15 tendrá un inciso adicional, donde se establecerá esta prohibición. La nueva redacción estipula, además, que la conducta ilícita por la cual se condenó a la persona debe ser reconocida como tal dentro de la legislación costarricense.

Asimismo, en aquellos casos en los que la persona extranjera que busque la nacionalización tenga procesos penales pendientes (dentro o fuera de Costa Rica), se tomarán medidas legales que permitan suspender el trámite de solicitud de naturalización hasta que se cuente con una sentencia firme y definitiva, ordenada por los tribunales de

justicia respectivos.

El texto excluye de esta prohibición a aquellas personas extranjeras reconocidas como refugiadas, apátridas y asiladas, siempre y cuando los antecedentes penales que tengan sean previos al otorgamiento de estas categorías.

Por su parte, la reforma del artículo 18 consiste en prohibir la naturalización de quienes la hayan obtenido de forma fraudulenta a través de la violación de los requisitos que dispone la ley.

Dicha iniciativa recibió el apoyo de los 42 diputados presentes en el plenario legislativo. Estuvieron ausentes Kattia Rivera Soto y Sonia Ro-



El proyecto planteado por el presidente legislativo, Rodrigo Arias, tendrá su debate definitivo el próximo 8 de agosto. LUCÍA ASTORGA

jas, del Partido Liberación Nacional (PLN); Yonder Salas y Olga Morera, del Partido Nueva República (PNR); y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Jonathan Acuña, diputado

del Frente Amplio, destacó que la redacción del texto sufrió mejoras significativas antes de ser sometido a votación.

El segundo debate y definitivo del proyecto está programado para el 8 de agosto. ■



La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, con los magistrados Max Esquivel y Zetty Bou. REBECA MADRIGAL

ÓRGANO ELECTORAL ABRE OTRO EXPEDIENTE

## TSE archiva solicitud de someter 'ley jaguar' a referéndum

> Etapa se inicia con base en nueva versión que presentó el gobierno en julio

#### Roger Bolaños V.

roger.bolanos@nacion.com

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) archivó la solicitud de someter a referéndum la llamada "ley jaguar", luego de que la Sala IV declaró inconstitucionales los cuatro artículos consultados sobre el proyecto original y de que los solicitantes desistieron del trámite.

Ahora, a solicitud de los mismos ciudadanos Édgar Espinoza y Alberto Cabezas, el órgano electoral iniciará el procedimiento desde cero, pero esta vez con base en la nueva versión que presentó el gobierno el pasado 30 de julio.

"El Tribunal entendió por desistido el expediente en el

que se tramitaba la solicitud de autorización para recolectar firmas. Se entendió así porque ambos, don Edgar y don Alberto, pidieron que se tuviera por sustituida su voluntad, porque ya no querían someter a consulta el expediente 24.364 (primera propuesta), sino el 24.467 (segunda propuesta). Por eso, el Tribunal estimó que, sobre la primera solicitud, ya no había interés de los gestores", detalló Andrei Cambronero, vocero de la presidencia del TSE.

Rechazo. Espinoza solicitó que se continuaran las gestiones del segundo proyecto de ley bajo el mismo expediente que ya estaba abierto, pero esa petición fue denegada.

"El Tribunal determinó que no es posible tramitar bajo un mismo expediente dos proyectos legislativos distintos. Por esto, se dispuso que se abriera un nuevo expediente para que se tramite la petición de recolección de firmas para la segunda versión del proyecto", detalló el funcionario.

De acuerdo con Cambronero, el nuevo procedimiento partirá desde el primer paso, que es la revisión para determinar si la solicitud cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad.

Luego de esto, si supera el primer filtro, el proyecto pasaría a consulta ante el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

En ese hipotético caso, los magistrados electorales también podrían enviar el plan en una nueva consulta de constitucionalidad ante la Sala IV.

"Será una valoración que hará el Tribunal con los elementos de juicio que estén en el expediente", subrayó el vocero, al respecto.

La nueva gestión se llevará bajo el expediente 520-2024. El magistrado instructor, electo por turno, será Max Esquivel Faerrón. ■

## Sala IV descarta consulta de diputados sobre plan

#### Esteban Oviedo

eoviedo@nacion.com

La Sala IV archivó la consulta de constitucionalidad planteada por 11 diputados sobre la "ley jaguar" porque la iniciativa ya no existe en la corriente legislativa.

La consulta, contenida en el expediente 24-017382-0007-CO, la presentaron los seis diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) junto con cuatro del Partido Liberación Nacional (PLN) y la independiente María Marta Padilla, el 27 de junio anterior.

El jueves 1.º de agosto, la presidencia del Congreso comunicó a la Sala IV que el proyecto 24.364 había sido sacado de la corriente legislativa a solicitud del Ministerio de la Presidencia.

En consecuencia, los magistrados resolvieron que "el presente asunto carece de interés actual, pues el objeto principal del proyecto consultado ya no es de conocimiento de la Asamblea Legislativa".

El Poder Ejecutivo retiró el planteamiento legal después de que, el lunes 29 de julio, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los cuatro artículos consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El Ejecutivo quería some-

ter a referéndum el texto, que consta de nueve artículos y que buscaba debilitar las potestades de fiscalización de la Contraloría General de la República (CGR).

Después de la declaratoria de inconstitucionalidad, Casa Presidencial presentó una nueva versión.

Objetivo. La consulta de la agrupación liberal buscaba evacuar dudas de constitucionalidad sobre artículos que el TSE no consultó y que sí están incluidos en el segundo texto.

Tal es el caso de una reforma al artículo 67 de la Ley de Contratación Pública que, en criterio de la institución contralora, permitiría efectuar contrataciones a dedo.

En cuanto a la consulta de constitucionalidad planteada por la Contraloría, la Sala IV preguntó al Tribunal, como prueba para mejor resolver, cuál es el estado del trámite de la solicitud de referéndum por iniciativa popular de la "ley jaguar", la cual había sido presentada por los ciudadanos Édgar Espinoza y Alberto Cabezas.

El órgano electoral confirmó ayer que archivó la solicitud original de Espinoza y Cabezas, y abrió un nuevo expediente sobre la nueva versión del gobierno.



Johana Obando y Luis Diego Vargas, diputados del PLP, firmaron la consulta de constitucionalidad sobre la "ley jaguar". MAYELA LÓPEZ



Eliécer Feinzaig criticó el no fijar un monto a partir del cual se podrá pedir la medida cautelar anticipada. ASAMBLEA LEGISLATIVA

SOLO FISCALÍA PODRÁ HACER PETICIÓN

### Diputados corrigen texto para congelar capitales sin origen lícito aparente

Plan tiene como objetivo golpear al crimen organizado, según legisladora

#### Aarón Sequeira

aaron.sequeira@nacion.com

Casi tres meses después de su aprobación en primer debate y de tomar la decisión de frenar el trámite, los diputados corrigieron el proyecto de ley que fortalece la Jurisdicción Contencioso Administrativa para permitir el congelamiento o secuestro de capitales carentes de un origen lícito aparente.

Luego de muchas negociaciones entre fracciones, pero sobre todo de consultas al Ministerio Público y a otras entidades involucradas, los congresistas hicieron dos cambios.

Se dejó únicamente en manos de la Fiscalía la potestad de solicitar a un juez un congelamiento mediante una medida cautelar anticipada. La versión anterior también permitía que la Contraloría General de la República (CGR) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) pidieran secuestros de bienes.

Ambos entes tendrán la posibilidad de apersonarse en los procesos judiciales como coadyuvantes.

Por otra parte, los legisladores eliminaron el monto a partir del cual se podría solicitar el congelamiento de capitales de origen sospechoso.

Ese monto estaba fijado a partir de los \$50.000. Al suprimirse, quedará en criterio de los investigadores la solicitud cuando se presuma un incremento de capital sin una causa lícita aparente, tanto de funcionarios públicos como de particulares, así como en el caso de personas físicas y jurídicas.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, el liberacionista Gilberth Jiménez, y Priscilla Vindas, del Frente Amplio, dijeron que las reformas fortalecen un plan cuyo principal objetivo es golpear a la criminalidad, principalmente la organizada.

La decisión de quitar el umbral a partir del cual se podrá solicitar el congelamiento fue recomendada por los fiscales del Ministerio Público, porque eso permitiría una lucha más efectiva, dijo la legisladora Vindas.

La medida de congelamiento tiene el objetivo de asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés para investigaciones judiciales, siempre que se considere que podrían ser distraídos u ocultados de las autoridades judiciales.

El planteamiento, tal como fue avalado en mayo, no permitía la realización de audiencia a las partes. La moción aprobada anteayer, de forma unánime, permite que se realice una audiencia, pero de forma posterior a la aprobación de la medida de congelamiento de capitales o bienes.

La audiencia se debe realizar en el plazo de tres días desde la adopción de la medida y permitirá al juez determinar, con base en las pruebas, si mantiene, modifica o revoca la medida cautelar.

Adicionalmente, el proceso obliga al Ministerio a presentar la denuncia respectiva contra funcionario o persona de derecho privado en el plazo de un mes calendario.

Aunque el Partido Liberal Progresista (PLP) votó a favor de la moción para corregir el texto, Eliécer Feinzaig y Kattia Cambronero intentaron que se hicieran algunas modificaciones, principalmente en cuanto al monto.

Feinzaig cuestionó que se le dé 30 días a la Fiscalía para presentar pruebas y que se pueda mantener el congelamiento por ese plazo, pero solo unas cuantas horas a la persona para demostrar su origen lícito.



MÉXICO - BELIZE - GUATEMALA - EL SALVADOR - HONDURAS - NICARAGUA - COSTA RICA - PANAMÁ - REPÚBLICA DOMINICANA

Invita a participar en la Licitación Pública Internacional Ref. 01/2025

#### SUMINISTRO DE BROMURO DE METILO PARA EL OIRSA PARA EL AÑO 2025

El pliego de bases y condiciones estará disponible posterior a completar el formulario de registro en el link:

https://forms.office.com/r/YvL4wj5Q5b



Fecha de presentación de ofertas el lunes 16 de septiembre de 2024 en horario de 08:00am a 03:00 pm, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, dirigida a la Licda. Sara Gabriela González, jefe de Compras y Contrataciones del OIRSA.

Para consultas y aclaraciones escribir al correo sgonzalez@oirsa.org o llamar al teléfono +(503) 2209-9232.



MÉXICO - BELIZE - GUATEMALA - EL SALVADOR - HONDURAS - NICARAGUA - COSTA RICA - PANAMÁ - REPÚBLICA DOMINICANA

Invita a participar en la Licitación Pública Internacional Ref. 10/2024

SUMINISTRO DE EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE IDENTIFICACION INDIVIDUAL PARA BOVINOS, PARA LOS PAISES DE LA REGION DEL OIRSA POR UN PERIODO DE DOS AÑOS

El pliego de bases y condiciones estará disponible posterior a completar el formulario de registro en el link:

https://forms.office.com/r/e5ix3Y6LtJ



Fecha de presentación de ofertas el lunes 09 de septiembre de 2024 en horario de 08:00am a 03:00 pm, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, dirigida a la Licda. Sara Gabriela González, jefe de Compras y Contrataciones del OIRSA.

Para consultas y aclaraciones escribir al correo sgonzalez@oirsa.org o llamar al teléfono +(503) 2209-9232.

MINISTRO DE AMBIENTE SOSTIENE QUE ÉL SE MANTUVO APEGADO A LA LEGALIDAD

## Diputados cuestionan a Tattenbach por tala en Gandoca-Manzanillo

Dijo, que dado que proceso se judicializó, no se referiría más al caso

#### Juan Fernando Lara, Ángela Ávalos y Aarón Sequeira ilara@nacion.com

El ministro de Ambiente, Franz Tattenbach Capra, enfrentó fuertes cuestionamientos de los diputados de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, ante los cuales aseguró que todo el procedimiento para autorizar la tala en una propiedad del empresario Allan Pacheco Dent, en el Refugio Gandoca-Manzanillo, está apegado a la legalidad.

"Desde el punto de vista nuestro, cuando se dieron los permisos, hasta donde yo lo vi, sí estaba en orden. Después se judicializa, la Fiscalía Ambiental lo está investigando y no me voy a referir más al caso", declaró Tattenbach, quien compareció junto a Maylin Mora Arias, directora del Area de Conservación La Amistad-Caribe, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

Fiscalía y procurador. Tanto la Fiscalía Ambiental como el procurador general, Iván Vincenti Rojas, consideran que los permisos de tala que Sinac otorgó a la firma Manzanillo S. A., representada por Pacheco Dent, se dieron en terrenos que pertenecerían al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, en el Caribe sur.

Cuestionado por la diputada Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista, sobre por qué se involucró en ese permiso dado al empresario, debido a que no es normal que un ministro lo haga, el jerarca manifestó: "Uno, para constatar que todo estaba en orden. Dos, para que se constatara en el campo si coincidía la solicitud del permiso con lo que se había dado en el campo. Y tres, que



Tattenbach dijo que el procedimiento para autorizar la tala en una propiedad de Allan Pacheco se apegó a la legalidad. RAFAEL PACHECO

se constatara la ejecución en el campo con lo que se había dicho, que son los temas que manejo, y en las tres se me informó que estaba correcto. Ahí después se judicializó y no me voy a referir más al caso".

Tattenbach sí admitió que participó con otros miembros del gabinete, en diciembre del 2022, en la fiesta convocada por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, en una propiedad de la familia de Pacheco Dent ubicada en Barva, Heredia. Así lo declaró ante consultas del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio.

"Sí, sí, sí... ¿La fiesta de los jerarcas? Sí, sí fui. Yo llevé mi propio licor", contestó el ministro de Ambiente. En otro punto, rebatió una seguidilla de preguntas de Robles con un "no tengo negocios con Pacheco Dent".

Decreto sin firmar. La respuesta de Tattenbach se dio luego de una presentación que hizo el diputado Robles en la cual mostró un mapa de la zona en conflicto en donde, según el legislador, se ven los límites de protección del Refugio y que deberían constar en un decreto que el ministro de Ambiente permanece sin firmar, pese a una sentencia emitida por la Sala IV desde el 2019.

Esa resolución ordenó al Sinac delimitar los linderos del Refugio al declarar inconstitucional parte de una ley emitida del 2014, por la cual se desafectaron 188 hectáreas de bosque de esa zona silvestre protegida.

La Sala IV instruyó desde entonces la emisión de nuevos límites donde el trazado incluyera esas 188 hectáreas; una gestión que implica la eventual emisión de un decreto ministerial.

"Usted no está firmando un decreto porque no ha querido, porque aquí no consta su firma ¿Verdad que no existe su firma? ¿Existe el decreto firmado para cumplir con la resolución de la Sala IV?", cuestionó el legislador.

"No, señor; no se firmó porque no corresponde, porque esa es la zona que precisamente...", momento en el que Robles interrumpió para decir: "...porque esa es la finca de Pacheco Dent". Ahí fue cuando el ministro respondió que no tiene negocios con Pacheco.

Jonathan Acuña, también del Frente Amplio, reclamó a Tattenbach el haber manifestado que "probablemente" se habían cumplido todos los procedimientos cuando se dieron las autorizaciones de tala a la empresa Playa Manzanillo S. A. El frenteamplista reprochó al jerarca que, tres semanas antes, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, este fue categórico en señalar que los vistos buenos dados a Playa Manzanillo S. A. estaban en orden.

Este martes, en cambio,

TAMBIÉN CONTRA AMBIENTALISTAS, DIJO

#### Ariel Robles denuncia amenazas contra vecinos del Refugio

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), denunció este martes que miembros de organizaciones ambientalistas, vecinos y legisladores han estado recibiendo amenazas por denunciar la tala irregular en terrenos del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur.

"Nadie dice nada de las amenazas de muerte que están recibiendo personas de la comunidad, de la organización ATEC (Asociación Talamanqueña de Ecoturismo y Conservación) en Gandoca, por denunciar, junto a otras organizaciones, todo lo que ha venido sucediendo sobre esas irregularidades ambientales y los vínculos políticos y empresariales.

"A ellos los llamaron para decirles que sicarios están siendo contratados para silenciar a quienes hemos denunciado actos irregulares en Gandoca-Manzanillo, a quien sea, incluso diputados", dijo el legislador frenteamplista en el plenario.

Consultado por La Nación, Robles confirmó que él y otras personas están en el Programa de Protección de Víctimas y Testigos, pero que no podía referirse públicamente a las medidas de seguridad fijadas a su favor, por solicitud y requerimientos del propio programa.

"El mayor riesgo lo están viviendo las personas en la comunidad. Haber tocado la sensibilidad y los intereses que se ocultan ahí, en Gandoca, detrás de una tala irregular que, en realidad pretendía cortar árboles que estorbaban para un camino de un desarrollo inmobiliario, eso ha resultado en amenazas directas", sostuvo.

Robles dijo que todas las autoridades judiciales saben de las amenazas. Insistió en que, si bien él es una de las personas que está más expuesta en los medios por este tema, su mayor protección es tener el micrófono, la investidura de diputado y ser referente en la discusión.

El legislador también señaló al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, de supuestamente tener engavetado un decreto que permitiría definir los límites del refugio de vida silvestre y así, cumplir con un mandato de la Sala IV, de julio del 2019. Robles tiene la hipótesis de que el ministro no ha firmado ese decreto -pese a que cuenta con todo el sustento técnico de los funcionarios del Sistema Nacional de Areas de Conservación (Sinac)-, porque propiedades como la del empresario Allan Pacheco, a quien ese le habría otorgado irregularmente un permiso de tala, quedarían dentro del área del refugio de vida silvestre.

"Vemos que el gobierno y el Minae han sido laxos para proteger lo que deberían proteger. Las comunidades denuncian eso y hoy están en peligro, mientras el Poder Ejecutivo sigue en silencio", reclamó el diputado.

dijo que "probablemente" así fue, lo cual llevó al legislador a pedirle que definiera una posición.

"Hace unas semanas, cuando pedí un informe de este caso, todo se otorgó como era debido, pero luego el caso se judicializó. La Fiscalía Ambiental ahora investiga el caso y no me voy a referir más. No me voy a referir al caso", concluyó el ministro.

#### Pago de regente para permisos.

El certificado para aprovechamiento forestal mediante el cual se otorgó al empresario Allan Pacheco uno de los permisos de tala en terrenos del Refugio Gandoca-Manzanillo, fue elaborado por una regente forestal de apellido Camacho.

Ella figura, junto a Pacheco Dent y tres funcionarios
del Sinac como imputados
en una investigación por presunto cambio de uso de suelo,
falsedad ideológica y uso de
documento falso en relación
con autorizaciones de corta de
árboles en esa zona protegida
del Caribe sur.

Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad-Caribe, confirmó que el pago de los servicios de la regente lo hizo Pacheco, porque así lo estipula el Reglamento de Regencias Forestales.

"La Fiscalía interviene y detiene el proceso que usted insiste en que se hizo de forma adecuada. Contésteme, por favor, ¿quién paga la regencia forestal en este caso? ¿Fue pagada por el empresario Pacheco Dent?", preguntó la diputada Cambronero.

"No me consta", respondió inicialmente Mora, quien antes había confirmado que esos servicios los paga el dueño de la propiedad para la cual se gestionan los servicios. La diputada insistió, al preguntar a quién responde un regente forestal, a lo cual Mora dijo que al dueño de la propiedad que lo contrata. "El dueño de la propiedad, que es Pacheco Dent", afirmó Cambronero, a lo cual Mora respondió: "Pues sí".

Este martes, se conoció que el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público contra Pacheco, la regente forestal y los tres funcionarios del Sinac. La Fiscalía adelantó que apelará la decisión. (Nota en pág. 9)

### COMUNICADOS

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 / 4107-1717

#### EDICTO

#### REPOSICIÓN DE LIBROS DE UNA ASOCIACIÓN

El suscrito MIKE ANGEL FIGUEIRAS MOLINA, mayor, costarricense por naturalización, casado una vez, Empresario, vecino de Guanacaste, Bagaces, Bagaces, portador de la cédula de identidad número ocho-cero uno uno seis-cero siete nueve cero, en mi calidad de vicepresidente de la ASOCIACIÓN DE CRIADORES CABALLO DE CAMPO Y DEPORTIVO, cédula jurídica número tres-cero cero dos-trescientos noventa y un mil novecientos veintisiete, solicito al Departamento de Asociaciones del Registro de Personas jurídicas, la reposición de los libros de Acta número uno de Asamblea General, Acta número uno de las Sesiones de la Directiva, Libros números uno de Mayor y de Caja. Lo anterior en razón de que estos han sido extraviados. Se otorga un plazo de ocho días hábiles, a partir de esta publicación, para escuchar oposiciones a dicho trámite las cuales deberán presentarse ante el Departamento de Asociaciones antes indicado, Bagaces, Guanacaste, a las trece horas y treinta minutos del día dieciséis del mes de julio del año dos mil veinticuatro. Mike Ángel Figueiras Molina. Vicepresidente de Asociación de Criadores Caballo de Campo y Deportivo. MIKE ANGEL FIGUEIRAS MOLINA.

## Pacheco Dent y cuatro implicados quedan sin medidas cautelares

Juan Fernando Lara S.

ilara@nacion.com

El Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público para los cinco implicados en el caso del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

De esta forma, el empresario Allan Pacheco Dent, la regente forestal de apellidos Camacho Calvo, los dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) de apellidos Campbel Lindo y Salas Rojas, y la administradora del Refugio, de apellidos Cruz Torres, quedaron sin ninguna limitación mientras avanzan las pesquisas.

A ellos se les investiga por los delitos de cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en la obtención de las autorizaciones para tala en esa área protegida del Caribe Sur.

La decisión fue tomada por el juez penal Félix Castellón Ruiz, responsable de resolver la petición planteada el 24 de julio por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que siguen la causa bajo el expediente 24-0003-1851-PE.

"De conformidad con el artículo 239 inciso a, del Código Procesal Penal, por ausencia de elementos de convicción suficientes que permitan establecer que los hechos investigados sean dolosos, se rechaza la solicitud de medidas cautelares", indica la resolución del Juzgado.

Esa norma hace referencia a la existencia de elementos para sostener, razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor de un hecho punible o partícipe en él.

Como parte de su razonamiento, el juez agregó que, a efectos de sancionar en sede penal conductas como las investigadas, más allá de determinarse una eventual ilegalidad de actos administrativos emitidos, el solo cuestionamiento de ilegalidad, no configura una conducta delictiva. Esa conducta delictiva, agregó Castellón Ruiz, debe superar filtros como ser típica, antijurídica y culpable. Esas circunstancias, al menos en este momento, no se cumplen en su criterio.

El Ministerio Público confirmó que apelará la decisión del Juzgado Penal.

"Las Fiscalías se encuentran trabajando en la apelación, la cual será presentada al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, para que se programe una nueva audiencia, en la que el Ministerio Público reiterará su petición", indicó la Oficina de Prensa del Ministerio Público.

Medidas rechazadas. Los cinco imputados habían sido detenidos el 17 de julio y posteriormente dejados en libertad.

Entre las medidas cautelares solicitadas estaban la suspensión de los permisos otorgados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para tala en dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent, que estarían dentro del Refugio de



El OIJ y la Fiscalía Adjunta Ambiental allanaron el 17 de julio el centro operativo del Refugio Gandoca-Manzanillo. Contesía de Chat VECINAL

Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, en el Caribe Sur. También pidió la suspensión de la ejecución de estos permisos.

Además, se pidió ordenar al Área de Conservación La Amistad Caribe del Sinac, suspender y archivar todas las autorizaciones de aprovechamiento de productos forestales pendientes de visto bueno para la finca en cuestión.

Asimismo, se solicitó la anotación ante el Registro Público de la Propiedad de las fincas vinculadas con la investigación para asegurar su recuperación a favor del Estado.





Los rectores se opusieron al cambio "unilateral" de sede, este martes. Aquí, Francisco González (izq.) y Gustavo Gutiérrez. MAYELA LÓPEZ

SUSPENDIDO ENCUENTRO PREVISTO PARA ESTE MARTES EN CASA PRESIDENCIAL

## Gobierno: FEES crecerá 1% si rectores rehúsan negociar en Zapote

Jerarcas universitarios proponen retomar reuniones con el Ejecutivo en 'punto neutral'

#### Fernanda Matarrita Ch.

fernanda.matarrita@nacion.com

El gobierno advirtió a los rectores de las universidades públicas de que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2025 solamente aumentará en un 1% si no aceptan continuar las negociaciones en Casa Presidencial.

Así se indicó en un comunicado difundido ayer por el Ministerio de Educación Pública (MEP), luego de anunciar que la quinta sesión de las conversaciones para definir el FEES no se realizaría en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), como se había establecido previamente.

Ante el aviso del cambio de sede, Gustavo Gutiérrez, presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), envió una carta a la jerarca de Educación, Anna Katharina Müller, en la que le comunicaba que se oponían a realizar la reunión allí porque la decisión se tomó de manera unilateral y por las manifestaciones hechas días atrás por el presidente Rodrigo Chaves, en las que comparó a los jerarcas universitarios con prestamistas gota a gota.

Para Gutiérrez, fueron declaraciones "amenazantes, despectivas y denigrantes".

El Poder Ejecutivo calificó las razones de los rectores como "capricho".

"Por un inexplicable capricho sobre el lugar de la reunión, los rectores congelaron y están impidiendo un posible acuerdo sobre el monto del FEES.

"El encuentro estaba programado para este martes, a las 2 p. m., en Casa Presidencial. Sin embargo, los rectores se niegan a participar en reuniones que no tengan lugar en las oficinas de su antojo.

"El Ejecutivo convocó a la reunión en Casa Presidencial para garantizar la seguridad de los participantes, en vista de la agresión de la cual fue víctima la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, el 18 de julio, en las instalaciones de Conare", dice el comunicado.

En contra. En dos cartas enviadas, Conare reiteró su oposición a que el encuentro se realizara en Zapote y mencionaba su voluntad de negociar en el Micitt.

"Conare debe superar la actitud caprichosa de imponer el sitio de la reunión. Si los rectores insisten con su capricho de no negociar en Casa Presidencial, el gobierno no tiene más que incluir dentro del proyecto de ley del Presupuesto Nacional para el 2025 la suma de ¢581.848 millones para el FEES, de los cuales ¢5.761 millones representan un aumento para este año.

"Este aumento tan sustancial compensa de sobra la inflación correspondiente", afirmó el Ejecutivo.

El aumento del que habla el gobierno corresponde a un 1% con respecto al presupuesto del 2024, que fue de ¢576.087 millones.

Los jerarcas de las universidades públicas afirmaron que ese aumento es inviable para ellos y solicitan un incremento del 4,06%.

Rectores se quejan. Luego de que ninguno de los miembros de la Comisión de Enlace llegara a Casa Presidencial, los rectores convocaron a conferencia de prensa para reiterar su oposición a lo que llamaron "improvisación" de la ministra Müller y la "amenaza" del gobierno.

En la conferencia estaban también representantes estudiantiles.

"No es de recibo que de última hora, sin agenda, nos informaran llevar la negociación a Casa Presidencial. Ahora vemos ese comunicado y hay como una amenaza: que si no atendemos las condiciones del gobierno, nos mantienen la propuesta y condición que es insuficiente e inviable para la educación pública.

#### CAMBIO DE SEDE

NO ES DE RECIBO QUE DE ÚLTIMA HORA, SIN AGENDA, NOS INFORMARAN LLEVAR LA NEGOCIACIÓN A CASA PRESIDENCIAL".

#### Rodrigo Arias Camacho

Rector de la UNED

"No podemos aceptar que se siga afectando el presupuesto de educación en general y ahora queriendo afectar el presupuesto de universidades públicas", afirmó Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)

Por su parte, Gutiérrez planteó que el próximo encuentro sea en un punto neutral, como el Colegio de Abogados, con el que dijo contar, y espera que las negociaciones se reanuden esta semana.

Periodistas de varios medios de comunicación acudieron ayer a Casa Presidencial, donde se llevaría a cabo la quinta negociación; sin embargo, los miembros del Ejecutivo tampoco se presentaron.

Si bien no hubo un comunicado oficial de la suspensión, miembros de la seguridad de la sede de gobierno informaron de que su jefe les había indicado "que la reunión se posponía".

Minutos después de las 2 p. m., Conare convocó a una conferencia de prensa en sus instalaciones, en Pavas.

En el comunicado publicado por el MEP, señalaron que el gobierno "se mantiene anuente a dialogar". ■

#### Municipalidad de San Rafael de Heredia

MATRICES DE INFORMACIÓN DE VALORES DE TERRENOS AGROPECUARIOS DEL CANTÓN DE SAN RAFAEL DE LA PROVINCIA DE HEREDIA

De conformidad con lo que disponen los artículos 3 y 12 de la Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Nº 7509 y su reformas, la Sentencia 1073-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección III, la Resolución de la Sala Constitucional Nº 2011-003075 del 9 de marzo del 2011 y el artículo 2 de la Ley Nº 9071, Ley de Regulaciones Especiales sobre la Aplicación de la Ley Nº 7509, Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de 9 de mayo de 1995, y sus reformas, para Terrenos de Uso Agropecuario, y en aras de dar cumplimiento a su competencia, esta Administración Tributaria procede a publicar la matriz de información de la Plataforma de Valores de Terrenos Agropecuarios del cantón de San Rafael de Heredia, suministrada por el Órgano de Normalización Técnica, Dirección General de Tributación, Ministerio de Hacienda.

#### PROVINCIA 4 HEREDIA CANTÓN 05 SAN RAFAEL

| CÓDIGO DE ZONA        | 405-A01                                             | 405-A02                       | 405-A03                            |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| NOMBRE                | Reserva Forestal<br>Cordillera<br>Volcánica Central | Montecito-Monte<br>de la Cruz | Getsemaní<br>San Rafael-Concepción |  |  |
| COLOR                 | Verde                                               | Amarillo                      | Rosado                             |  |  |
| VALOR (¢/HA)          | 1 000 000                                           | 5 000 000                     | 8 300 000                          |  |  |
| ÁREA (HA)             | 1                                                   | 1                             | 1                                  |  |  |
| FRENTE (M)            | 70                                                  | 70                            | 70                                 |  |  |
| REGULARIDAD           | 0.85                                                | 0.85                          | 0.85                               |  |  |
| TIPO DE VÍA           | 9                                                   | 4                             | 4                                  |  |  |
| PENDIENTE (%)         | 65                                                  | 25                            | 20                                 |  |  |
| SERVICIOS 2           | 1                                                   | 16                            | 16                                 |  |  |
| HIDROLOGÍA            | 5                                                   | 4                             | 3                                  |  |  |
| CAP. USO DE LA TIERRA | VII                                                 | IV                            | IV                                 |  |  |

Esta herramienta será utilizada para la determinación administrativa de la base imponible de los bienes inmuebles de uso agropecuario del Cantón para efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, durante los procesos de valoración que se realicen. Para efectos de consulta por parte de los administrados, el Mapa de Valores de Terrenos Agropecuarios podrá ser localizado en la Sección de Valoración de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de San Rafael de Heredia.

San Rafael de Heredia, 04 de junio del 2024. –Lic. Jorge Arias Santamaría, Alcalde Municipal.



 La Feria de Mascotas más grande de Costa Rica

Viva Feria de Mascotas le ofrece más de 5.700 mts² de exposición y entretenimiento para toda la familia

- Este feria le permite exponer su marca, producto, proyecto o emprendimiento a miles y miles de visitantes; además las marcas patrocinadoras tendrán presencia en una estratégica campaña que alcanzará a millones de personas.
- Si su marca ha tenido un impacto positivo en el mundo de las mascotas y las familias que las aman, acompáñenos.

28.29 SE I. PARQUE VIVA

RESERVE SU ESPACIO 6050-2728

SPORRAS@DELUXEPRODUCCION.COM



La demencia se caracteriza por la pérdida progresiva de la memoria y de la capacidad de realizar funciones básicas. ARCHIVO

ESTUDIO EN REVISTA 'THE LANCET' REPASA HÁBITOS PARA MANTENER LA MENTE SALUDABLE

## La mitad de los casos de demencia podría evitarse o retrasarse con 14 acciones

> Expertos enfatizan en necesidad de poner cuidado al colesterol y la pérdida de audición

#### Irene Rodríguez S.

irodriguez@nacion.com

Cerca de la mitad de los casos de demencia en el mundo podría evitarse, o al menos retrasar la aparición de los síntomas, si se implementaran 14 acciones. Lo ideal es comenzar con estas intervenciones en la niñez, pero, si no fue así, hacerlo cuanto antes.

Estas acciones también permitirán a quienes ya sufren demencia presentar una progresión más lenta y tener mayor calidad de vida.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la demencia como una "sombrilla" de enfermedades progresivas. Es un síndrome, usualmente crónico, causado por una variedad de males en el cerebro que afectan la memoria, la comprensión, el pensamiento y la habilidad para realizar actividades cotidianas.

La forma más común de demencia es el alzhéimer, pero también están la demencia vascular o la demencia frontotemporal, como la que padece el actor Bruce Willis. En todas, el riesgo puede aminorarse con algunos hábitos.

Estas 14 acciones son reco-

mendaciones que resultan de investigaciones de la comisión de la revista científica The Lancet que estudia la prevención, intervención y tratamiento de la demencia.

El grupo está compuesto por 27 especialistas en demencia de todas partes del mundo y sus recomendaciones surgen de una revisión de las dadas en el 2020, cuando las acciones preventivas eran 12.

"Dada la velocidad del envejecimiento en la población alrededor del mundo, las personas que viven con demencia estarían cerca de triplicarse para el 2050, al pasar de 57 millones, en el 2019, a 153 millones. El crecimiento en la esperanza de vida al nacer también aumentará las personas con este tipo de trastornos en los países de bajos ingresos", señala el reporte.

Hay que mencionar que no todas las acciones son de carácter personal; muchas de ellas dependen de los sistemas de salud, educación e, incluso, de gobiernos locales. Los miembros de la comisión destacan que las demencias son también trastornos sociales, y que se necesita el trabajo de la sociedad para lograr cambios.

#### CIFRA DE PACIENTES PODRÍA TRIPLICARSE

【 🥒 DADA LA VELOCIDAD DEL ENVEJECIMIENTO EN LA POBLACIÓN ALREDEDOR DEL MUNDO, LAS PERSONAS QUE VIVEN CON DEMENCIA ESTARÍAN CERCA DE TRIPLICARSE PARA EL 2050, AL PASAR DE 57 MILLONES, EN 2019, A 153 MILLONES. EL CRECIMIENTO EN LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER TAMBIÉN AUMENTARÁ LAS PERSONAS CON ESTE TIPO DE TRASTORNOS EN LOS PAÍSES DE BAJOS INGRESOS".

#### Reporte científico

Publicación en 'The Lancet'

Medidas. Estas son las 14 acciones. De ellas hay dos nuevas, que encabezan la lista:

▶1. Controlar los niveles de colesterol. El colesterol es una sustancia que está en la sangre y ayuda a la formación de células, pero si sus niveles son altos, pueden formarse depósitos grasos en los vasos sanguíneos. Con el tiempo, estos depósitos crecen y hacen que sea más difícil que fluya suficiente sangre a través de las arterias y en el cerebro. En los mayores de 20 años, el nivel saludable de colesterol total es de 125 a 200 mg/dL. Y si se habla de colesterol LDL (popularmente conocido como "malo"), debe estar por debajo de 100 mg/dL. ➤ 2. Prevenir la pérdida de la vi-

sión. Los problemas de visión

no tratados en los adultos ma-

de cerca del 2% de los casos de demencia.

yores podrían ser el detonante

➤ 3. Asegurarse de que la educación de buena calidad esté accesible para todas las personas. Motivar a actividades que estimulen la cognición desde la niñez, pero particularmente después de los 35 años.

▶ 4. Hacer accesibles los audífonos para todas las personas con discapacidad auditiva. Reducir la exposición a altos niveles de ruido para reducir la pérdida del oído.

▶5. Tratar la depresión de manera eficaz. Que la población tenga acceso a atención profesional y tratamientos.

➤ 6. Promover el uso de cascos y protección en deportes de contacto, bicicletas y motocicletas. Un golpe en la cabeza

#### PRESTE ATENCIÓN

#### Señales

- Olvidos frecuentes de actividades que la persona anteriormente dominaba.
- Falta de concentración.
- Les cuesta mucho recordar eventos recientes; no tienen tanto problema con los acontecimientos sucedidos hace más tiempo, pero si con los recientes.
- Preguntan varias veces lo mismo.
- Hacen el mismo comentario varias veces, sin recordar que ya lo habían hecho.
- Pierden habilidades para actividades en las que eran muy diestros.
- Se aislan; no les gusta relacionarse con otras personas.
- Comportamientos depresivos, ansiosos o agresivos.

aumenta el riesgo de demencia.

- >7. Motivar al ejercicio. Las personas que hacen deporte o se ejercitan reducen el riesgo de demencia.
- ➤ 8. Reducir el fumado de cigarrillos a través de educación, control de precios, cesación de tabaco accesible y prohibiciones de fumado en sitios públi-COS.
- ➤ 9. Prevenir la hipertensión o controlar la presión arterial por debajo de los 130 mmHg a partir de los 40 años.
- ➤ 10. Mantener un peso saludable y tratar la obesidad lo más pronto posible. Esto también previene la diabetes.
- ▶ 11. Reducir el consumo elevado de alcohol. Puede controlarse con educación y control de precios.
- ▶ 12. Priorizar las comunidades que den soporte y contención a los adultos mayores. Que tengan interacciones sociales para reducir el aislamiento.
- ▶ 13. Reducir la exposición al aire contaminado. ▶14. Reducir el contenido de
- azúcar y sal en las comidas.

De acuerdo con los autores, los factores que más peso tienen en el desarrollo y evolución de los diferentes tipos de demencia son la falta de acceso a la educación, el aislamiento social, la discapacidad auditiva y los niveles altos de colesterol.

"Debemos ser ambiciosos sobre la prevención. La buena prevención involucra cambios en políticas públicas a nivel nacional y local, pero también son un ejercicio individual. Estas acciones deben comenzar temprano en la vida y mantenerse a lo largo de los años", cita el documento.

Los autores enfatizaron en que estas prácticas reducen el riesgo de demencia en todas las personas, independientemente de si tienen predisposición genética.

Aunque el artículo no lo señala de forma directa, una detección temprana del deterioro cognitivo también ayuda a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Para los especialistas, es importante estar atento a los cambios, porque hay personas que siempre han sido distraídas, olvidadizas o con problemas de concentración; en estos casos, no hay signos de demencia.

## SUCESOS&JUDICIALES

www.nacion.com Vanessa Loaiza, editora de Sucesos&Judiciales vloaiza@nacion.com

→ A La H se le asocia con narco, homicidios y blanqueo de capitales

Redacción 'La Nación'

redaccion@nacion.com

La H, un subgrupo de un poderoso cartel del narco en Honduras, llegó y echó raíces en Limón. Aunque en el ámbito policial se conoce de su existencia desde hace un quinquenio, aproximadamente, en el último año ha sido evidente cómo esta organización exacerbó la criminalidad en el Caribe tico.

A la banda se la ha asociado con homicidios, tentativas de asesinato, narcotráfico y lavado de dinero. Una fuente policial cercana al caso dijo que existen dos hipótesis sobre el arraigo de este grupo en Limón. La primera, que esta célula sobrevivió a la desarticulación de la banda Los Olanchos, golpeada por la Fiscalía hondureña.

La segunda posibilidad es que este subgrupo se afincara en suelo limonense para garantizar la ruta fundamentalmente marítima de drogas desde Colombia hacia el norte del continente (México, Estados Unidos y Canadá) y luego la ruta hacia Europa y Asia, aprovechando la porosidad en los puertos del Caribe y la mínima vigilancia aérea y marítima por parte de las autoridades nacionales.

La llegada de estos "alienígenas" se tradujo en disputas con otros grupos locales, especialmente el de un hombre de apellido Picado, alias Shock, de 42 años, que, supuestamente, habría incursionado en el trasiego desde Suramérica.

Lo último que ha trascendido sobre La H es que cuatro sicarios salieron de una cárcel en Honduras, en el 2022, y viajaron a Costa Rica, aparentemente para participar en el homicidio de Danny Hernández Fernández, alias Ratón, otros seis aparentes cómplices y una víctima colateral, en marzo de ese año, en Matama. La trama de los reos hondureños que recibieron el beneficio para salir de prisión y viajar a Limón la reveló el lunes el periódico hondureño El Heraldo.

Hernández era investigado por sus posibles vínculos con el narcotráfico. En abril del 2019, el Tribunal Penal de Limón lo había absuelto de dos delitos de homicidio calificado por la muerte de dos jóvenes, el 16 de junio del 2015 en barrio Pacuare.

Ante consultas de La Nación, la Fiscalía costarricense indicó que, "por el momento, no se cuenta con información o prueba que permita vincular judicialmente a las personas mencionadas con los hechos ocurridos en Matama". La fuente consultada aclaró que la participación de estos sujetos no se ha indagado, primero porque la línea de investigación en Costa



Tres supuestos sicarios de origen hondureño fueron detenidos el 17 de mayo del 2023, como sospechosos de una tentativa de homicidio en perjuicio de un sujeto de apellido Picado, alias Noni. CORTESÍA

## Brazo de cartel hondureño echa raíces en Limón

Disputa el negocio de exportación de drogas a Europa y Asia

Rica apuntaba a homicidas de origen venezolano, y segundo, porque autoridades hondureñas nunca informaron sobre la salida de reos con beneficio carcelario hacia Costa Rica, a pesar de que existía un informe policial desde el 2023 que daba cuenta de ello.

Con lo que sí se les vincula es con una tentativa de homicidio en perjuicio de un hombre de apellido Picado, alias Noni, en marzo del 2023, en una lujosa propiedad en Vista del Mar 2, en Limón. Noni es hermano de Shock, único sobreviviente del homicidio múltiple en Matama. Él es descrito como el "encargado operativo" en el grupo dirigido por su hermano, según otra fuente policial.

Por este intento de homicidio cayeron tres de los cuatro sicarios: Ávila, Elvir y Corea. El último resultó herido por arma de fuego en un operativo policial y murió días después en el Hospital Tony Facio. Un cuarto sospechoso, de apellido Granado, escapó.

El Ministerio Público confirmó que, por estos hechos, Ávila y Elvir fueron acusados por nueve delitos de tentativa de homicidio, uno de asociación ilícita, un robo agravado, un delito de portación de armas prohibidas y uno de uso ilegal de uso ilegal de uniformes, insignias o dispositivos policiales. Ambos cumplen prisión preventiva.

El 2 de octubre del año pasado, un exmilitar hondureño de apellido Cruz y un nicaragüense apellidado Castellano fueron detenidos como sospechosos de perseguir a Shock, quien iba en un vehículo blindado por La Sabana, San José.

Cruz circulaba en otro automotor en el que la Policía encontró \$74.600 de origen desconocido.

Otros crímenes. A la banda también se le vincula con enfrentamientos a balazos perpetrados en enero y febrero pasado en Limón. En el primero, el 2 de enero, un comando armado, en apariencia de la banda de Tonny Peña Russell, alias Tony, ingresó a una vivienda en La Colina de Limón, donde pretendían asesinar a un cabecilla de La H, alias Manillo.

Los gatilleros no lograron asesinar a su objetivo, pero sí murió uno de sus guardaespaldas, otro hondureño de apellido García, de 41 años.

El otro ocurrió el 9 de febrero en Pacuare Nuevo, donde murieron tres jóvenes. En aquel momento, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, afirmó que en la casa atacada había personas relacionadas con la banda de Peña Russell y que fueron agredidas por miembros de La H.

Las autoridades también identificaron a dos catrachos que presuntamente fueron copartícipes en la desaparición y homicidio de dos jóvenes madres, Kristel Aguilar Ortiz y Nahomy Ramírez Jiménez, en febrero del 2023. Uno de ellos, Freddy Luna Valle, falleció en Nicaragua debido a una asfixia mecánica por sofocación, mientras que su compatriota Víctor Alfonso Rosales Rodríguez, presunto miembro de La H, sigue prófugo.

La fuente policial sostiene que muchos de los integrantes de la agrupación ingresaron al país, vía terrestre, por Peñas Blancas o algunos puntos sin vigilancia de la frontera con Nicaragua.

Algunos incluso entraron con vehículos blindados que se utilizaron en ataques armados en meses posteriores.

Se presume que, con ayuda de funcionarios en Nicaragua, obtienen documentos falsos e ingresan a suelo tico con identidades nicaragüenses. ■ CÁRCEL DE LIBERIA

#### Reo de 38 años muere luego de riña en prisión

Hugo Solano C.

hsolano@nacion.com

Un privado de libertad de la cárcel de Liberia falleció a golpes, este lunes alrededor de las 8 p. m., cuando se suscitó una riña en ese centro penitenciario.

Según el Ministerio de Justicia y Paz, la versión preliminar, brindada a los policías penitenciarios instantes después del hecho, indica que el fallecido, de apellido Murillo y de 38 años, había amenazado con arma blanca a otros privados de libertad que arremetieron contra él con unas tablas.

La Policía Penitenciaria aplicó el protocolo para estos casos y encontró a Murillo con múltiples golpes contusos en varias partes del cuerpo. De inmediato, se coordinó su traslado de emergencia al Hospital Enrique Baltodano, donde fue declarado fallecido minutos más tarde.

Las autoridades de Adaptación Social comunicaron lo ocurrido al Organismo de Investigación Judicial, cuyos agentes levantaron el cuerpo y comenzaron las pesquisas.

Justicia no precisó el delito por el que Murillo estaba encarcelado, cuánto tiempo le faltaba para cumplir su pena ni en qué módulo ocurrió el crimen.

Este es el primer caso de asesinato de un privado de libertad en lo que va del 2024. En años anteriores, la cantidad de asesinatos dentro de centros penitenciarios era mucho más frecuente.

Por ejemplo, en los primeros cinco meses del 2022, hubo seis muertes en La Reforma, Alajuela. Uno de los fallecidos ese año fue Dónald Alberto Salmón Meléndez, de 36 años.

Salmón descontaba pena máxima por haber matado, en el 2013, al ambientalista Jairo Mora. ■

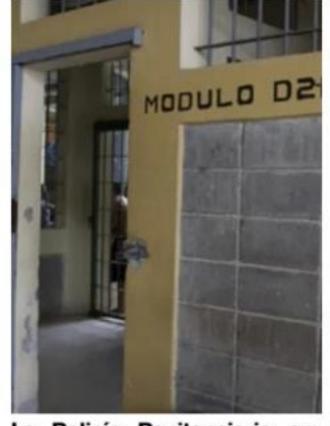

La Policía Penitenciaria encontró al hombre con múltiples golpes. GUANANOTICIAS

CUERPOS ESTABAN EN BARRANCO PRÓXIMO A CASA EN LEÓN CORTÉS

#### Maestro de obras sospechoso de matar a madre e hija irá a juicio en diciembre

Hugo Solano C. hsolano@nacion.com

Un maestro de obras de apellidos Ríos Garro irá a juicio en diciembre como único sospechoso del asesinato de Fernanda Sánchez, de 31 años, y

la hija de ambos, Raisha Ríos, de 12 años. Los cuerpos de ambas fue-

ron hallados, el 30 de julio del

2020, en un barranco cercano a una casa en el barrio La Virgen, en San Pablo de León Cortés.

El Departamento de Prensa del Poder Judicial confirmó que el debate será del 2 al 20 de diciembre en los Tribunales de Cartago.

Se presume que Ríos Garro llegó a la casa donde convivía con las víctimas, a quienes aparentemente tenía sometidas a un ciclo de violencia. Según las pesquisas judiciales, las golpeó con un objeto contundente y las mató.

Al mediodía, los bomberos recibieron una alerta por un incendio en la propiedad y cuando apagaron el fuego, se determinó que no había perso-



Fernanda Sánchez y Raisha Ríos, su hija, vivían en San Peblo de León Cortés, ARCHIVO

mos incluían el traslado, alojamiento y ocultamiento de los

migrantes hasta su salida del

En total, se realizaron 18

allanamientos simultáneos a

las 6:08 a.m., en los que participó personal de la Dirección

Funcional de la Fiscalía de Crimen Organizado, agentes del Organismo de Investigación

Judicial (OIJ) y oficiales de la

Apoyo de Estados Unidos. Se-

gún dijo Mario Zamora, mi-

nistro de Seguridad, para el

megaoperativo se contó con asesoría de Estados Unidos a

través de la Oficina de Adua-

nas y Protección Fronteriza

(CBP, por sus siglas en inglés).

POCO FRECUENTE

ESTA ES UNA

EMBLEMÁTICA QUE SE HA

VECES EN AMÉRICA LATINA".

"Esta es una operación in-

ternacional que se está llevan-

do a cabo en territorio costa-

rricense, pero que comenzó en

el MSP, el pasado 24 de julio en suelo panameño se llevaron a

cabo 12 allanamientos y se hi-

bién mencionó que las investi-

gaciones para detener a estos

presuntos traficantes de per-

sonas comenzaron en enero

blemática que se ha realizado

muy pocas veces en América

Latina", afirmó el jerarca de

COLABORÓ ARIANNA VILLALOBOS.

"Esta es una operación em-

El ministro Zamora tam-

Según datos divulgados por

Panamá", indicó Zamora.

cieron ocho detenciones.

**OPERACIÓN** 

REALIZADO MUY POCAS

Mario Zamora

Ministro de Seguridad

Fuerza Pública.

país.

nas adentro, pero aparecieron rastros que condujeron hasta los cuerpos.

El sujeto retiró luego de la Medicatura Forense el cuerpo de su hija, a quien sepultó sin avisar a la familia materna.

Se sospecha que el crimen habría sido cometido con la complicidad de, al menos, otra persona. En un principio, se detuvo a un joven relacionado con la venta del celular de Sánchez.

El muchacho fue juzgado en noviembre del 2022 bajo la Ley Penal Juvenil, pero fue absuelto por dudas.

USABA 'APP'

Un docente de apellidos Uma-

pués de que la Policía Internacional (Interpol) remitiera al país un informe desde Canadá en el cual señalaba que alguien utilizaba una aplicación de mensajería instantánea gratuita para difundir imágenes con contenido se-

Tras la investigación se

La evidencia recabada por la Fiscalía demostró que los delitos se cometieron entre el 2018 y el 2022.

Umaña, de 44 años, es oriundo de Pérez Zeledón y vivía en el distrito Daniel Flores. Es divorciado y sin hijos,



hsolano@nacion.com

ña Molina fue condenado por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón por seis delitos de fabricación, tenencia y difusión de material con contenido de abuso sexual infantil.

La Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes llevó a cabo el proceso penal e informó de que el Tribunal dictó a Umaña 46 años de prisión.

Sin embargo, debido a un procedimiento que se conoce como reglas del concurso material, la pena se le redujo a 18 años y la suspensión para el ejercicio del cargo.

Mientras la sentencia queda en firme, estará en prisión preventiva seis meses.

El proceso comenzó desxual a menores de edad.

determinó que Umaña era quien lo hacía.

según el Registro Civil. ■



Este martes se hicieron allanamientos en el sur de San José, Heredia y Los Chiles. MSP

EXTRANJEROS PAGABAN \$14.000 O MÁS POR VIAJAR A EE. UU.

## Detenidos presuntos traficantes de personas en megaoperativo

Autoridades ejecutaron ayer 18 allanamientos simultáneos

#### Kevin Ruiz

y Fátima Jiménez Q. kevin.ruiz@nacion.com

Las autoridades efectuaron un megaoperativo, la mañana de este martes, al sur de San José, en Heredia y en Los

Chiles de Alajuela, y lograron detener a 21 sospechosos de tráfico de personas.

De acuerdo con información facilitada por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los sospechosos cobraban \$14.000, o incluso montos superiores, dependiendo de la ruta que ofrecían a las víctimas del delito, para trasladarlas hasta Estados Unidos.

Por medio de la investigación se logró determinar el tráfico efectuado de 101 personas originarias de países como Siria, Egipto, México, Colombia, Haití, India, Ecuador, China y Nicaragua.

Asimismo, Seguridad Pública confirmó que los líderes de esta organización, quienes fueron detenidos, se encargaban de coordinar y ejecutar el tráfico ilícito de personas en colaboración con otros miembros de la banda.

Las funciones de estos últi-

pasado.

del 2023.

Seguridad.

Caso en La Fortuna. El pasado 20 de junio, un joven identificado como Jafeth Artavia, de 19 años, fue asesinado de una puñalada propinada por su compañera sentimental, una adolescente de 17 años.

Los hechos ocurrieron a las 11:15 p. m. en Jaurí, en La Fortuna de San Carlos; aparentemente, la pareja discutía cuando ocurrió el ataque.

Artavia fue trasladado en un vehículo particular a una clínica privada, pero falleció en el trayecto. ■

HOMBRE FALLECIÓ EN LA CALLE

#### Indigente apuñala y mata a otro en barrio México

#### Vanessa Loaiza N.

vloaiza@nacion.com

Un indigente de apellido Hueck y 32 años, murió asesinado a puñaladas la noche del lunes, tras una disputa con otro habitante de la calle en barrio México, San José, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La Policía Judicial informó de que el altercado se reportó a las 11:53 p. m., cuando el agresor hirió a Hueck, de origen nicaragüense.

El hombre, herido, caminó unos metros, cayó y falleció producto de dos heridas en el abdomen. El sospechoso no fue detenido.



El ataque en barrio México ocurrió poco antes de la medianoche del lunes. REINER MONTERO

Con este homicidio, San José contabiliza 138 crímenes de este tipo, ocho más con respecto a la misma fecha del año dón. RAFAEL PACHECO



La sentencia se dictó el pasado 1.º de agosto en Pérez Zele-



## Edgar Silva sobre entrevistar a Navas:

El arquero costarricense será el primer invitado de 'El buscador en red', el programa de entrevistas que Teletica estrena este miércoles, a las 8 p. m.

#### Kimberly Herrera S.

kimberly.herrera@nacion.com

Si hay algo que los periodistas costarricenses tienen claro, es que entrevistar a Keylor Navas es todo un reto. El arquero nacional, simplemente, no suele dar entrevistas a la prensa tica.

Édgar Silva no puede decir lo mismo. El comunicador solo le escribió "como hijo de vecino" por Instagram y el exportero del Real Madrid le aceptó la propuesta por esa misma vía.

Ahora, el portero tico será el primer invitado de El buscador en red, programa de entrevistas a cargo de Silva que estrena hoy, a las 8 p. m., por Teletica.

"Fue vacilón porque hace como un año él (Keylor) hizo



Silva entrevistó a Keylor por más de una hora y media. El portero aceptó la invitación mediante un mensaje de Instagram. INSTAGRAM

un 'en vivo' en Instagram y yo me metí, y la gente comenzó a escribir: 'Mae, Édgar Silva se metió'. Yo entré como espectador y creo que puse algo como: 'Saludos, Keylor' y la gente ponía: 'Entrevístelo', entonces yo puse algo así como: 'Claro, me encantaría entrevistarte'. Y él puso: 'Con mucho gusto, nos vamos a poner de acuerdo un día...'. Palabras más, palabras menos", recordó Silva.

"Y ahora que vino esta tem-

porada un día le escribí, le dije que venía con un programa nuevo de entrevistas, le pregunté y él me dijo que sí", explicó Silva.

El periodista añadió que en su caso no tuvo que decirle nada para convencerlo, pues él simplemente aceptó.

No obstante, esta no fue la primera vez que Édgar buscó al portero, pues anteriormente lo había intentado entrevistar para la segunda temporada de

¿Cómo me supero después de haber entrevistado a Pilo Obando o a Alberto Cañas? Entonces, la verdad, es que andamos buscando personajes con un nivel de relevancia y de capacidad de legado alto, y eso no es fácil".

#### Édgar Silva

**PERIODISTA** 

Las paredes oyen (transmitida en el 2018), pero en aquella ocasión no lograron ponerse de acuerdo, pues según contó el periodista, Keylor estaba en un punto alto de su carrera en Europa y cuando vino al país fue por pocos días.

Ahora que logró entrevistarlo, el comunicador decidió empezar la temporada con él, pues "es un personaje que ha sido esquivo para la prensa" y, para Silva, comenzar este nuevo programa de entrevistas con Navas es "una cereza".

"Ciertamente, al ser un

personaje tan buscado por la prensa, y teniendo el privilegio y el honor de que él me haya confiado esta entrevista, pues obviamente es mejor soltar la presión de una sola vez", dijo.

Édgar ya suma más de tres décadas desde que debutó como periodista de Teletica,

en febrero de 1990. Para él, su trayectoria y trabajo en la pantalla chica, son el sustento por el que varias personalidades se someten a sus interrogatorios periodísticos.

"Algo habré hecho bien en el pasado que la gente me tiene confianza. Y yo creo que nuestro trabajo de periodistas está basado precisamente en eso, en la confianza, y en la rectitud que vos has tenido en tu carrera", comentó.

"No te lo voy a negar: sí, estoy muy contento, estoy muy orgulloso de que no solamente Keylor, sino que los entrevistados que vienen en esta temporada y la gente a la que he entrevistado en el pasado me tengan confianza. Yo creo que eso es producto de que yo siempre he querido ser una persona recta y honesta en mi trabajo", afirmó.

Legados. Más allá de que sean personas conocidas o famosas en redes sociales, Édgar busca que su nuevo programa de entrevistas incluya figuras que le dejen algo positivo a la población, que tengan un legado importante.

Si bien prefiere no revelar la sorpresa de sus próximos entrevistados, asegura que se trata de personas "reconocidas por un amplio sector de la población y que por su experiencia personal han hecho con su vida cosas extraordinarias".

"Para mí es muy importante que tengan algo que decir en forma de legado de vida, porque yo podría entrevistar a muchas personas que son conocidas por redes, pero yo no considero que todas necesariamente tengan un legado edificante que dejar.

"¿Cómo me supero después de haber entrevistado a Pilo Obando o a Alberto Cañas? Entonces, la verdad, es que andamos buscando personajes con un nivel de relevancia y de capacidad de legado alto, y eso no es fácil", manifestó.

Hasta ahora, Édgar tiene "dos tercios de la temporada" grabada. El periodista promete que los programas contienen relatos con los que la gente se va a conmover y va a reflexionar.

Sobre Keylor, por ejemplo, Édgar aclaró que no es una entrevista deportiva, sino una historia de su vida. Hablará sobre su momento máximo como arquero, sobre el sueño que tuvo en el que se veía atajando para el Real Madrid, los hábitos que tuvo que adoptar para ser un jugador responsable y comprometido, y como fue que llegó a jugar al equipo más famoso del mundo.

Cada programa de El buscador en red tiene una duración

de una hora.

La nueva organización nacional presentó formalmente a sus candidatas

## Entre estas 13 mujeres estará la tica que irá al Miss Universo 2024



Karol Briceño es una nicoyana de 19 años. Estudia Enseñanza del inglés. JORGE NAVARRO PARA LN



Daniela Navarro Duarte tiene 29 años, es empresaria y vecina de Curridabat. JORGE NAVARRO PARA LN



Dylana Mora tiene 27 años y es actriz. La candidata es oriunda de Puriscal. JORGE NAVARRO PARA LN



Rebeca Mata, de 31 años, es de Cartago. Es máster en Psicopedagogía. JORGE NAVARRO PARA LN

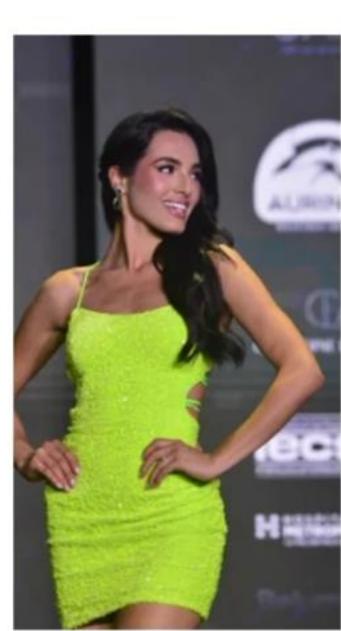

Alexa Gonzalo tiene 19 años. Vive en Belén y trabaja como barista. JORGE NAVARRO PARA LN

**Modelos entre** los 19 y 36 años se disputarán la codiciada corona el próximo 10 de setiembre

#### Kimberly Herrera S.

kimberly.herrera@nacion.com

La organización del Miss Universe Costa Rica presentó este martes, en Grupo Moreno, a las 13 candidatas que buscarán convertirse en la primera Miss Universe Costa Rica.

Se trata de modelos entre los 19 y los 36 años, provenientes de lugares como Pérez Zeledón, Curridabat, Cartago, Nicoya, Tamarindo, Talamanca, Puriscal, Heredia y Limón, las cuales han superado varias etapas del certamen de belleza, que inició el pasado mes de abril con un casting a 64 mujeres.

Posteriormente, la lista se redujo a 40 precandidatas, quienes fueron sometidas a las votaciones del público. De ellas, se eligieron las 20 con más apoyo de los seguidores, quienes pasaron a formar parte del reality Rumbo a la Gala, en el que las candidatas afrontaron pruebas físicas, médicas y retos de pasarela, entre otras.

Semana a semana, en el reality se eliminaron candidatas, hasta que quedaron 14. Ellas, ahora, se disputarán la anhelada corona.

La ganadora de este certamen será la representante del país en el Miss Universo 2024, que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre, en México.

La reina tica será coronada por la nicaragüense Sheynnis Palacios, la actual Miss Universo, quien vendrá al país para la final del concurso nacional, pactada para el 10 de setiembre. ■

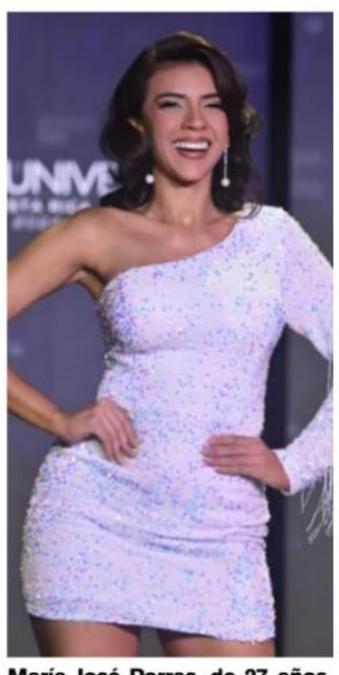

María José Porras, de 27 años, es máster en Administración. Es de Limón. JORGE NAVARRO PARA LN



Elizabeth Arrieta, de 25 años, es ama de casa. Vive en Santa Cruz. JORGE NAVARRO PARA LN

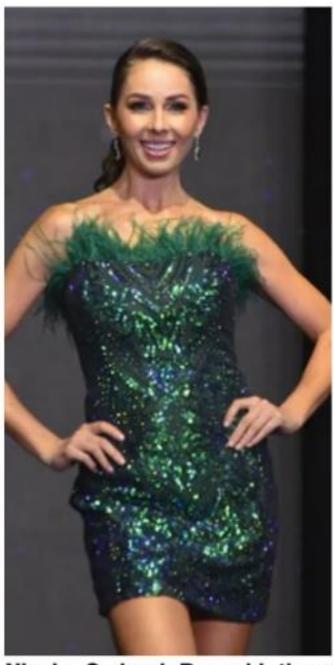

Nicole Carboni Renauld tiene 32 años y es modelo y empresaria. JORGE NAVARRO PARA LN



nistradora y procede de Pérez Zeledón. JORGE NAVARRO PARA LN



Chonta Mullins, de 27 años, busca la corona por segunda VEZ. JORGE NAVARRO PARA LN

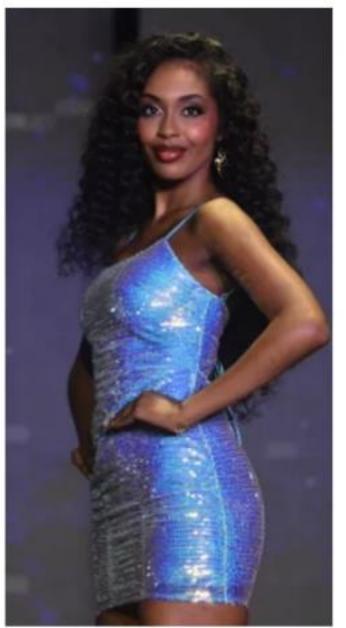

María Alejandra Acosta estudia Derecho. Es de Heredia y tiene 22 años. JORGE NAVARRO PARA LN



Elena Hidalgo Ramírez es modelo profesional y tiene 32 años. JORGE NAVARRO PARA LN





Emily Cascante tiene 36 años, es entrenadora de taekwondo y profesora. JORGE NAVARRO PARA LN

#### **PASATIEMPOS**

#### Mafalda por Quino









#### Justo y Franco



#### Sopa de letras

Encuentre 7 aves de la patagonia

| Α | Ε | N | S | Χ | 0 | Q | Z | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т | J | F | R | W | G | Τ | R | G |
| 0 | N | Ι | Ü | G | N | Ι | P | C |
| Ι | J | Χ | М | 0 | Α | S | Z | Α |
| ٧ | U | Τ | R | S | М | Ι | 0 | U |
| Α | Ι | Ε | 0 | J | Ι | М | A | Q |
| G | Τ | G | Н | Ι | Н | Н | Ι | U |
| R | 0 | D | N | 0 | C | Α | Ι | Ε |
| F | L | Α | М | Ε | N | C | 0 | N |

Grado de dificultad:

#### Crucigrama

#### Escribanos cruciln@gmail.com

| 1  |          | 2  | 3  | 4        | 5        | 6  | П        | 7        | П        | Г  | Г        | 8      |
|----|----------|----|----|----------|----------|----|----------|----------|----------|----|----------|--------|
| 9  | 10       |    | 11 | $\vdash$ | $\vdash$ | T  |          |          |          |    |          |        |
| 12 | $\vdash$ | 13 |    | 14       | T        | T  | 15       | ┪        | 16       | 17 |          | Г      |
|    | 18       | T  | 19 | Т        | T        |    | 20       | T        | T        | T  | 21       | ┪      |
| 22 |          | T  | T  | T        |          | 23 | ┪        | T        | T        | T  | T        | T      |
|    |          | 24 | T  | T        | 25       | Г  | T        |          | 26       | T  |          | r      |
|    |          |    |    |          | 27       | T  | $\top$   |          | Г        |    |          | Г      |
|    |          | 28 | Г  |          | 29       | T  | T        | 30       | ┖        | 31 | 1        | Г      |
| 32 | 33       | Г  | T  | 34       | Г        | T  |          | 35       | T        | T  | 36       | ┖      |
| 37 | T        | T  | T  | T        | T        |    | 38       | 1        | T        | T  | T        |        |
|    |          | 39 | T  | T        | $\vdash$ | 40 | ┖        | $\vdash$ |          | 41 | $\vdash$ | 42     |
|    |          |    |    |          |          | 43 | $\top$   | $\vdash$ | 44       |    | 45       | $^{+}$ |
| 46 |          |    |    |          |          | ┪  | $\vdash$ | $\vdash$ | $\vdash$ |    |          |        |

#### Horizontal

#### 02.Albardero.09.Dios egipcio del sol.11.Café procedente de la ciudad homónima de Arabia. 12. Archipiélago filipino.14.Iliria.18.Levante, ponga rígida y tiesa una cosa.20.Formar copa el árbol.22.Doy voces a uno para que atienda.23.Ofrecer en venta un producto.24. Elegía, escogía.26. Interjección "iTate!".27.Alabé.28.Ibídem.29.Ojete reforzado que se abre en las velas, toldos, etc.32.Lobo pequeño.35.(... I de Medici, 1519-1574) Gran duque de Toscana.37. Elevarás con cuerdas.38.Natural de Turquía.39. Familiarmente, desazón, disgusto que sofoca o aturde.41.Plural de una vocal.43.Cuecen a las brasas.45.Antígeno de los hematíes cuya presencia o ausencia es causa de incompatibilidades sanguíneas en transfusiones y embarazos.46.Representarán a alguien o algo por medio del lenguaje.

#### Vertical

01.Cólera, enojo.03.Símbolo del lumen.04.Boicoteo.05. Arbol filipino de la familia de las leguminosas cuya madera se utiliza para la construcción de edificios.06.Quité algo de una superficie como raspándola.07.Onix.08.Que tiene ocurrencias originales. 10. Especie de criba para el grano. 13. Carbonato de sodio cristalizado. 15. (1483-1520) Pintor renacentista italiano considerado como uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos. 16. Que corta. 17. Que tiene aptitud (fem.).19.Impúber.21.(... en Hunze) Municipio de Países Bajos.22.Lugar o pueblo.23.Antiguo peso griego, sexta parte de la dracma.25.(Amado, 1897-1952) Filólogo y crítico español, nacionalizado argentino.28.Te dirigías.30.Mecer al niño en la cuna.31.Individuo de un antiguo pueblo de Italia central.33.("El maravilloso mago de ...") Famosa novela de Lyman Baum.34.Desembarazar, quitar los estorbos.36. Tela fuerte que hace aguas.38. Padecí tos.40. Especie de coche de dos ruedas.42.Dios egipcio, hijo de Ra, que junto a Tefnet dieron origen a la atmósfera. 44. Símbolo del sodio.

#### Sudoku

|   |   |   |   |         |   |   |   | TOD 1937 603 |
|---|---|---|---|---------|---|---|---|--------------|
| 1 |   |   |   | 9       | 4 | 6 |   |              |
|   |   |   |   | 9 6 5 3 |   |   |   | 3            |
|   |   |   |   | 5       |   |   | 9 |              |
|   | 8 | 4 |   | 3       |   |   | 9 | 1            |
|   | 8 |   |   | 7       |   |   | 2 |              |
| 9 | 1 |   |   | 4       |   | 3 | 8 |              |
|   | 4 |   |   | 8       |   |   |   |              |
| 5 |   |   |   | 2       |   |   |   |              |
|   |   | 8 | 6 | 1       |   |   |   | 2            |

Complete el recuadro de tal manera que cada fila, columna y cuadro de 3x3 tengan los números del 1 al 9

#### Curiosidades Un pez comelón



La revista National Geographic reveló que el estómago del pez león puede expandirse hasta alcanzar unas 30 veces su tamaño, lo que le permite alimentarse de especies más grandes que él mismo. ARCHIVO.

Las soluciones del día de hoy en la página 19



### IUNASE a la Feria de Vivienda más emocionante del año!

¿Quiere destacar su empresa y conectarse con miles de potenciales clientes? Reserve su espacio de exhibición ahora mismo!

Nuestra feria ofrece una plataforma única para que las desarrolladoras de la industria inmobiliaria muestren sus proyectos, servicios y productos a una audiencia altamente comprometida.

Elija su espacio y sea parte de nuestro exitoso

## 17·20 OCT

**PARQUE VIVA** 

### A tan solo de la playa!

viene con la oportunidad única de participar en el sorteo de un espectacular lote de 1.000 metros cuadrados en Villa Avancari, en Colorado de Abangares,

sporras@deluxeproducion.com infoexpocasa@nacion.com o al 6050-2728



Un evento de



Compositor italiano murió hace 100 años

#### Ópera de Cámara de Costa Rica presentará 'La Rondine' en honor a Giacomo Puccini

#### Juan Pablo Sanabria

juan.sanabria@nacion.com

Con el estreno de la obra *La Rondine* en nuestro país, la Ópera de Cámara de Costa Rica se une a la conmemoración mundial del centenario luctuoso del compositor italiano Giacomo Puccini.

Esta comedia lírica se presentará los días 9 y 11 de agosto en el Auditorio Humboldt, ubicado en Pavas de San José. La primera fecha será a las 8 p. m. y la segunda a las 5 p. m. Las entradas tienen un costo de ¢25.000 y ya están disponibles para la reserva en el número de WhatsApp 8572-0726.

La Rondine es una comedia lírica en tres actos, que relata la encantadora historia de amor entre Magda, una refinada cortesana parisina, y Ruggero, un joven provinciano en busca del amor verdadero.

La producción cuenta con un equipo internacional de renombre, incluyendo al director escénico Federico Figueroa, al director musical Rubén Real, la pianista venezolana Silvia Cabrelles como maestra



Los artistas argentinos Victoria Roldán y Cristian Carrero participarán en el montaje. CORTESÍA

preparadora y los cantantes argentinos Victoria Roldán y Cristian Carrero.

Por su parte, entre otros artistas costarricenses, tendrán participación los cantantes nacionales Anayanci Quirós, Marco Antonio López, Carol Guzmán, María Rudín, Eddy Arguedas, Jessica Morera, Karen Orocú, Mario Alberto Marín, Randall Masís, Edwin Zuñiga, Jonnathan Cabezas, Ezequiel Jara, José Manuel De la Rocha, Mario Fonseca, Naomi Roper, Rocío Rodríguez y Maripaz Gutiérrez.

#### LA RECETA

Saberes

#### Queque de chocolate Mara´s

Nivel: Avanzado Tiempo: 1 hora 30

minutos

Rinde: 16 porciones Costo: Medio Chef: Enrique Vera

#### Ingredientes:

- 3 ¼ de tazas de harina todo propósito
- 1 ½ tazas de cocoa en polvo sin azúcar
- 1 ½ tazas de azúcar
- 4 cditas. de polvo de hornear
- ullet 2 cditas. de bicarbonato
- 6 huevos grandes a temperatura ambiente
- 2 tazas de aceite vegetal
- 2 tazas de jugo de naranja

Para el lustre de chocolate:

- 4 tazas de dulce de leche suave
  2 tazas de cocoa en polvo sin azúcar
- 4 oz de chocolate derretido

#### Preparación:

1.Precaliente el horno a 350 °F (175 °C).

 Engrase con mantequilla dos moldes redondos y rocíelos con cocoa en polvo.

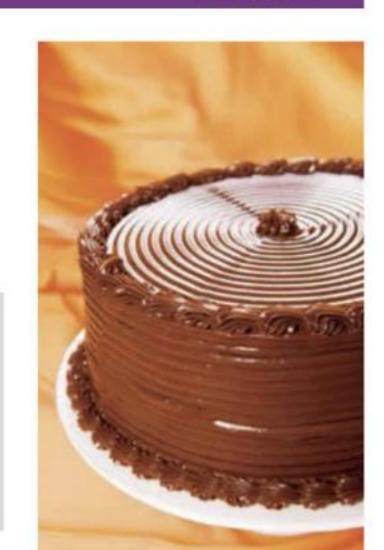

 Luego, en una batidora, mezcle todos los ingredientes sólidos uniformemente.

4. Agregue a la mezcla anterior los huevos, el aceite y el jugo de naranja.

5.Todo lo anterior bátalo por 6 minutos a velocidad intermedia. 6.Vierta la mezcla en los moldes engrasados, que pesen la misma cantidad.

7.Hornee por 35 minutos. Desmolde el queque cuando esté tibio.

#### Lustre:

1.En una batidora, a velocidad intermedia, creme (bata) los ingredientes del lustre para el queque de chocolate, ya mencionados anteriormente, hasta que su consistencia sea apta para untar.



Ben Affleck y Jennifer López fueron pareja entre el 2002 y el 2004, luego se separaron. En el 2021 se reencontraron y en el 2022 se casaron. Ahora, todo parece indicar que están por divorciarse. ARCHIVO

Operaciones inmobiliarias por parte de las estrellas encienden alertas

## Rumores de posible divorcio entre Ben Affleck y JLo son más fuertes

Actor no estuvo en el cumpleaños de la Diva del Bronx porque ese día adquirió una mansión de soltero

ARGENTINA. LA NACIÓN/GDA. Desde hace varias semanas, Jennifer López y Ben Affleck están en boca de todos. Lo que empezó como un reencuentro, una segunda oportunidad y una boda de traje y vestido blanco, hoy está más cerca de las diferencias, la soltería y hasta un posible divorcio.

Los rumores de que la cantante y el actor estarían separados resuenan cada vez con más fuerza. Incluso, en los últimos meses, trascendió que habría un hecho puntual por el cual la pareja podría firmar los papeles y romper definitivamente su matrimonio.

El miércoles 24 de julio, la intérprete de *Let's Get Loud* cumplió 55 años y, para celebrarlo, organizó una megafiesta con temática de *Bridgerton*. Sin embargo, la atención no solo estuvo en la despampanante decoración

y los vestuarios de época, sino también en la evidente ausencia del marido de la cumpleañera.

Pero ahora se conoció qué habría estado haciendo el director de *Argo* el día que su esposa cumplió años. Según publicó *The Daily Mail*, el 24 de julio, día del cumpleaños de López, Ben Affleck habría comprado una nueva mansión de soltero en el barrio Pacific Palisades, en Los Ángeles, California. ¿El precio?: \$20 millones.

Personas cercanas a la cantante le dijeron al medio que esta nueva adquisición del actor y el hecho de que la operación se habría concretado justamente ese día fue "una puñalada en el corazón". Esta habría sido la gota que rebalsó el vaso.

Según el medio, tras un fallido intento de reconciliación, los actores estarían avanzando con el divorcio. De acuerdo con lo especificado, los documentos "están finalizados, pero aún no entregados".

Sin embargo, esta no fue la única "operación inmobiliaria" que tuvo lugar el día del cumpleaños de López. Así como ese día el protagonista de *Perdida* se convirtió en propietario de una casa de soltero, según confirmó *People*, del otro lado del país JLo vendió su *penthouse* de Nueva York por \$23 millones.

Tan solo unos días antes, los actores pusieron en venta su exclusiva mansión en Beverly Hills por una suma de \$68 millones, según indicó *People*. Estas operaciones inmobiliarias, sumado al hecho de que actualmente viven separados y que él no haya estado en el cumpleaños de ella, alimentan cada vez más los indicios de separación.

Sobre el posible divorcio, una fuente cercana le dijo a *The Daily Mail* que los papeles se finalizaron hace un mes "pero están esperando el momento adecuado para entregarlos". Luego, "emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron". "Sinceramente, al final no pudieron llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se fue y ambos lo aceptaron", sostuvieron. 

■

#### **Soluciones**

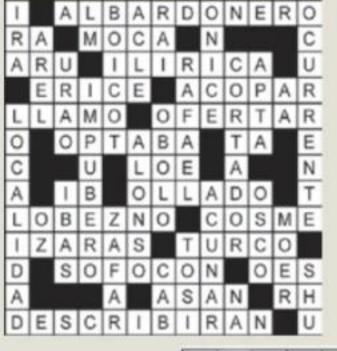





## Anúnciate donde todos buscan BUSC 9 6478-2411 4107-1717 opción 2

EMPLEO

AUTOS

**BIENES RAICES** 

VENTA BUSCO



#### **BIENES RAÍCES**

VENTA de Finca en: **GUATUSO DE ALAJUELA.** 

10 hectáreas, en Costana. Valor: ¢45 mills.

8836-4356



#### **VENDO EDIFICIO**

B° González Lahmann / Por la Corte

#### GANGA

\$750 mil EXCELENTE ESTADO

Especial para call center, ONG, fundación o similar.

21 oficinas privadas, 2 salas de reuniones, 13 baños, 11 estacionamientos. Elevador, Cocineta en c/nivel. 1250 m2 const / 780 m2 útil. Azotea panorámica.

© 2221-8557 / 8892-6023



#### **AUTOS**

#### MOTORES DIESEL

y Reparación Especialistas en Overhauls Hyundai y Kia

8849-1927 / 8582-4272



#### **ALQUILER**

Alquiler Bodega Exc. Ubicación, zona industrial, SANTO DOMINGO, Hdia 500m2, parqueo, anden, malla perimetral, 1 baño.

8922-4611 / 8309-8231



#### **ALQUILER**

Se alquila casa ZAPOTE

sala, comedor, cocina, 4 dorm, 2 baños, terraza, bodega, cto pilas, cochera. Valor: ¢400 mil

7239-2305



#### **EMPLEO**

PAVAS, ZONA INDUSTRIAL

**OPERARIO PRODUCCIÓN** 

2296-8546



#### **EMPLEO**

**Empresa Nacional** DISTRIBUIDORA COMERCIAL **CHOFER** repartidor

Exp mínima 3 años, lic B2 o B3. Residir alrededor Heredia

CV: manuelcarballo2011@gmail.com



#### *iiPRECIOS DE* FERIA!!

LÁMINAS de techo #28 366x81

¢5.000, blanco #30 366x0,81 ¢5.500, ondulada esmaltada 366x81 #28 ¢6.500, estructural aluminizada 366x81 ¢5000 tubo 3X3 galvanizado ¢11.500, 2x2 galvanizado ¢8000, perling 2x3 galvanizado 1,20 mm ¢6.500 fibrocemento entrepiso 2.44x1.22, 1plg ¢16.500, para pared 244 x 122 1/2 plg. ¢7.100, canoa esmaltada #26, 6mts x 18plg ¢18000.

**8469-6837** 

Tel: 2227-8000

#### Ø

#### **VARIOS**

**HIPOTECAS** PRÉSTAMOS HOY

Avalúo gratis Colones y dólares Tel: 2223-6868 / 8382-1532

**8825-5315** 



#### **VARIOS**

#### FACTURATica.com la #1

Factura electrónica sin mensualidades, ni anualidades. Inscripción gratis en Hacienda

5019-2792



#### **BIENES RAICES**

#### **PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS**



OFICINA RICARDO **ROJAS DÍAZ S.A** 

75 años a su servicio

ofrrojas@outlook.com www.realestatecr.net

**2222-5555** 

Empresa Nacional DISTRIBUIDORA COMERCIAL AGENTE VENDEDOR

Exp mínima 3 años, lic A2-A3. Residir alrededor Heredia

CV: manuelcarballo2011@gmail.com

#### **EMPLEO**

#### **MISCELÁNEA**

área de San José, Experiencia en hotelería. Enviar Cv a: kgonzalez@pareca.com o

administracion@pareca.com

#### 8 **VARIOS**



pidiendo perdón llorando #suerte retiro males postizos. Informes Tel: 2221-7381 Upala

**©** 6121-3549

#### **VARIOS**

#### **HOTEL FIESTA**

Vendo semana unidad 8 personas, amueblado. Valor: \$2.000

**© 8832-5555** 

#### 0 **VARIOS**

**TIENES ANSIEDAD** 

depresión? Escucha, audio libro:

El Poder de creer Correctamente o Dios no está enojado contigo hoy

Joseph Prince en YouTube

## **AUTOS**

#### Para venta o leasing

BMW eléctrico iX1. año 2024. Xline Plus. Full Extras 4WD Cuota \$700. Precio \$55.000

8880-0595

#### **EMPLEO**

**Hotel Doubletree Cariari** 

Requiere contratar

#### Técnicos en mantenimiento general

- Experiencia mínima 2 años
  - Disponibilidad horarios
    - Trabajo en equipo

Interesados enviar Cv a:

recursoshumanos@cariari.co.cr

#### **EMPLEO**

Buscamos

#### PIZZERO

para el área de Puriscal. Interesados llamar al:

**© 8382-3324** 

#### **EMPLEO**

Se nececita **OFICINISTA** 

Con experiencia, para labores de digitación, servicio al cliente y cobro. Conoc. en contabilidad

CV: dcvisor123@gmail.com

#### 8 **VARIOS**

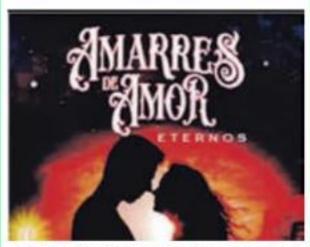

#### **GARANTIZAMOS**

el regreso del ser amado. Trabajos para la suerte, salud. San José, Liberia

**©** 6010-5673

#### Ø **VARIOS**

INVERSIONES DORITA

**HIPOTECAS** sobre propiedades Hoy mismo, colones al 2% y dólares al 1%. No cobro avalúo. Abonos a capital Tel: 2234-2911

**8823-7670** 

#### 4107-1717 Opción 2





#### **AUTOS**



**BMX X3 1998** 

- Full Extras
- Un solo dueño •84.000 kms
- **©** 8981-5958

Valor: \$30.000

#### **EMPLEO**

**Hotel Doubletree Cariari** 

Requiere contratar

#### Ejecutivo (a) de ventas

- Bachiller o licenciatura en dirección de empresas, mercadeo o carrera a fin
- Experiencia 4-5 años Windows, Microsoft Office,

Internet

Dominio idioma inglés

Interesados enviar Cv a:

recursoshumanos@cariari.co.cr

#### **EMPLEO**

**Hotel Doubletree Cariari** 

Requiere contratar

Cajeros / Recepcionista

- Bilingües Experiencia mínima 1 año
- ·Windows, Microsoft Office, Internet

Interesados enviar Cv a:

recursoshumanos@cariari.co.cr

#### $\hat{\mathbf{g}}$ **VARIOS**

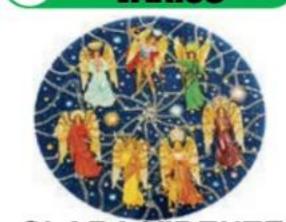

#### CLARA VIDENTE

Soluciona todo tipo de problema, ato, desato, limpias de todo tipo, amarre profundo, medicina para cualquier dificultad en tu cuerpo y más.

6156-1559 / 7288-6935

Martes y viernes consulta gratis

## ECONOMIA

**COLONES POR DÓLAR** 

¢ 518,21 ¢ 526,14 \$ 1,091

www.nacion.com Esteban Ramirez. editor de Economia eramirez@nacion.com

→ Indicadores externos son 'muy importantes' en contexto actual, afirma jerarca de BCCR

#### Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, comentó este martes que en caso de que la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) reduzca sus tasas de interés en su próxima reunión, la Junta Directiva de la entidad que dirige enfrentaría una presión adicional para aplicar un ajuste similar en la tasa de política monetaria local (TPM).

Las declaraciones las hizo el jerarca durante un foro sobre perspectivas económicas y políticas de la empresa FCS Capital, donde también participó el economista José Luis Arce Durán, director de Análisis y Estrategia de esta misma firma.

"El Banco (Central) lo ha dicho: nosotros tomamos las condiciones financieras internacionales para ver cuál es el nivel de la tasa de interés en Costa Rica. Es un contexto en el que las tasas de interés externas son muy importantes. Si Estados Unidos hiciera una reducción (...), eso favorecería o sería una presión más para Costa Rica, para poder reducir las tasas", expresó Madrigal.

Durante la última semana, analistas de mercados financieros y política monetaria estadounidenses han planteado la posibilidad de que la FED reduzca sus tasas de interés entre 50 y hasta 100 puntos base en su próxima reunión, que se realizará entre el 17 y el 18 de setiembre.

Al día siguiente, el 19 de setiembre, la Directiva tiene su reunión para revisar la TPM.

El debate sobre la decisión que deberá tomar la Reserva Federal creció luego de que el lunes anterior los mercados financieros globales presentaran caídas por el temor a una posible recesión económica en territorio estadounidense.

El viernes anterior, el informe sobre empleo en EE. UU. indicó un crecimiento menor al esperado en la generación de puestos de trabajo en ese país, lo que encendió las alarmas sobre la posible recesión.

Pablo González, analista económico de Mercado de Valores, señaló que el mercado laboral en esa nación norteamericana seguirá ajustándose durante el resto del año, y que con el menor crecimiento en la creación de empleo, la Reserva Federal podría reducir sus tasas en 50 puntos base.

Sin embargo, Madrigal no se refirió a los impactos que una eventual recesión en Estados Unidos podrían tener sobre las decisiones de política económica del Banco Central, y enfatizó que aun-

## Baja en tasas de la FED presionaría reducción de intereses en el país

> Debate sobre decisión de Reserva Federal creció ante temores de recesión en EE. UU.



En junio pasado, Róger Madrigal, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), reconoció que el diferencial entre las tasas de interés locales y las internacionales no puede ser "muy grande" ni permanecer "por mucho tiempo". LILLY ARCE

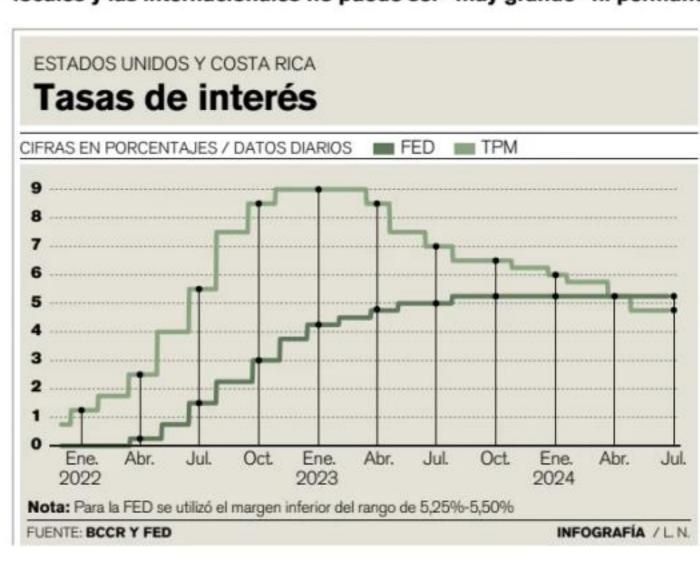

que la tasa de empleo en la mayor potencia mundial es baja, la economía de ese país sigue teniendo fundamentos sólidos, por lo que no observa señales de recesión.

Eso sí, el funcionario con-

firmó que el análisis que debe encaminar el órgano directivo sería distinto para definir la ruta de la TPM.

"Si hay una recesión en Estados Unidos, eso cambia totalmente, porque hay presiones a

la baja en inflación, entonces, conlleva reconfigurar otra vez el análisis para saber prospectivamente cuál es el nivel de la tasa de política monetaria que deberíamos tener", añadió.

Por su lado, Arce destacó que los rendimientos de las notas del Tesoro de Estados Unidos, aunque cayeron el lunes con el derrumbe de las bolsas de valores, ya se recuperaron relativamente este martes.

Según explicó el economista, este es un indicador para evaluar la expectativa del mercado en relación con la tasa de política monetaria de ese país hacia el futuro.

Aunque en algún momento del lunes pasado los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años alcanzaron el 3,66%, a las 3 p. m. de este martes 6, el indicador ya se ubicaba en 3,99%.

"Las condiciones cambian permanentemente. Los merca-

dos financieros son muy sensibles a noticias y sobrerreaccionan muy rápidamente. Hay que valorar y analizar correctamente lo que está sucediendo. Uno no ve señales claras de una recesión en los Estados Unidos", argumentó Arce.

En junio, Madrigal reconoció que el diferencial entre las tasas de interés locales y las internacionales no puede ser "muy grande" ni permanecer "por mucho tiempo".

De acuerdo con el titular del BCCR, en la medida en que exista alguna brecha entre las tasas de interés locales y las internacionales, permanece un riesgo, pues se crea un incentivo para demandar más una moneda que otra.

Actualmente, la TPM definida por el Central se encuentra en 4,75% desde abril. En tanto, la FED ha mantenido sus tipos de interés en el rango de 5,25% y 5,5% desde julio del 2023. ■



Los principales indicadores bursátiles de Nueva York cerraron la jornada de este martes en terreno positivo, después del resultado del lunes, que fue el peor en los últimos dos años. AFP

DOW JONES, NASDAQ Y S&P 500 CERRARON EN NÚMEROS POSITIVOS

## Wall Street recobra terreno después de derrumbe del lunes

> Expertos achacan debacle a 'ventas forzadas' de especuladores

NUEVA YORK. AFP. La bolsa de Nueva York recuperó terreno ayer después del derrumbe del lunes y luego de una fuerte subida de la bolsa de Tokio.

Después de su peor jornada en dos años, el índice industrial Dow Jones ganó 0,76% a 38.997,66 puntos. El tecnológico Nasdaq subió 1,03% a 16.366,85 unidades, e igual porcentaje ganó el S&P 500 a 5.240,03 puntos.

Las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años subieron en la jornada a 3,88%, desde 3,78% del día previo.

El lunes habían caído duramente ante temores de una recesión en Estados Unidos tras la publicación, el viernes, de los datos de empleo en la mayor economía mundial, que llevaron a los inversores a buscar la seguridad de estos papeles de deuda.

El yen, en tanto, dejaba de apreciarse y se estabilizaba a 145,01 yenes por dólar.

"En vista de lo que pasó en los mercados mundiales el lunes, podemos observar hoy (martes) que el yen está más débil con respecto al dólar", resumió Patrick O'Hare, de *Brie*fing.com, para explicar la calma que regresó a Wall Street.

"En segundo lugar, el Nikkei japonés subió 10,2% tras derrumbarse el lunes", añadió.

"Estamos mucho mejor que ayer" lunes, dijo Jack Ablin, de Cresset, quien sostuvo que la debacle se debió en parte a "ventas forzadas".

"La fuente de estas ventas fue el movimiento de carry trade, donde los especuladores tomaron crédito en yenes para invertir en las grandes tecnológicas, pero cuando el yen se apreció, se vieron forzados a deshacer posiciones", explicó.

Sobrerreacción. Para Michael Pearce, de Oxford Economics, también aumentan los temores de recesión en Estados Unidos tras la publicación el viernes de los datos de empleo, peores a lo esperado por el mercado para julio.

"El mercado sobrerreaccionó a lo que es un debilitamiento regular de los datos de empleo", afirmó.

"Revisamos nuestros modelos de recesión en vista del estado del mercado y de los datos" existentes "y estimamos que si bien los riesgos aumentaron, todavía están por debajo del nivel histórico" de predicción de una recesión, añadió Pearce.

Los 11 sectores del S%P terminaron en positivo impulsados por el sector inmobiliario (+2,25%) y los bancos (+1,53%).

Las grandes capitalizaciones de Wall Street recuperaron terreno, como Nvidia (+3,78%), Amazon (+0,57%), Meta (3,86%) y Tesla (+0,88%). Llegaron a subir mucho más en el día.

El grupo de maquinaria pesada Caterpillar, un termómetro de la salud de la economía mundial, ganó 3,04% tras presentar ganancias por encima de lo esperado en el segundo trimestre del año a pesar de ventas en baja.

Desastroso. El lunes, la bolsa de Nueva York se derrumbó en medio de un movimiento de pánico que golpeó a los mercados mundiales ante temores de recesión en Estados Unidos y la apreciación de la moneda japonesa.

El índice Dow Jones, en su peor jornada desde el 2022, cedió 2,60%. Nasdaq, en mínimos desde mayo, perdió 3,43% y el S&P 500 retrocedió 3%.

Los 30 valores que integran el Dow Jones terminaron en rojo y los 11 sectores del SP 500 también.

El índice VIX, conocido como "el índice del miedo"

EXPLICACIONES

EL MERCADO SOBRERREACCIONÓ A LO QUE ES UN DEBILITAMIENTO REGULAR DE LOS DATOS DE EMPLEO".

**Michael Pearce** 

Economista

EN VISTA DE LO
QUE PASÓ EN LOS
MERCADOS MUNDIALES EL
LUNES, PODEMOS OBSERVAR
HOY (MARTES) QUE EL
YEN ESTÁ MÁS DÉBIL CON
RESPECTO AL DÓLAR".

Patrick O'Hare

Briefing.com

porque mide la volatilidad del mercado, subió durante la pasada jornada a un máximo desde marzo del 2020, cuando se declaraba la pandemia.

En revisión. El mercado evalúa si la Reserva Federal (FED) esperó demasiado para bajar sus tasas, tras conocerse los datos de empleo en Estados Unidos, dos días después del final de una reunión del banco central que mantuvo los tipos de interés.

Las cifras de empleo en Estados Unidos dieron la impresión a los inversores que "la Reserva Federal puede haber retrasado los recortes de tasas de interés demasiado tiempo, arriesgándose a provocar una recesión", comentó Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth.

La FED mantiene en niveles inéditos en más de dos décadas sus tasas de interés, entre 5,25% y 5,50%.

La tasa de desempleo estadounidense subió en julio más de lo previsto, hasta el 4,3%. Es la tasa de paro más alta en el país desde octubre del 2021.

Además, la subida de tasas por parte del Banco de Japón hizo que los fondos especulativos limitaran el *carry trade* en yenes para invertir en activos de riesgo, como las acciones del Nasdaq.

Esto, en consecuencia, afectó al mercado accionario desde donde, esencialmente, salió dinero el lunes. ■

SESIÓN DE AYER EN MERCADO CAMBIARIO COMENZÓ A LAS 4 P. M. Y CERRÓ CON BAJO MONTO TRANSADO

#### Monex experimentó contratiempos por segundo día consecutivo

#### Luis Enrique Brenes

luis.brenes@nacion.com

El Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), administrado por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), experimentó contratiempos por segundo día consecutivo.

Las sesiones tuvieron que hacerse fuera del horario habitual o se agregó tiempo a los 60 minutos que dura la jornada.

El BCCR aplazó ayer la sesión por "problemas técnicos", según un comunicado enviado a los participantes de este mercado, donde se compran y venden dólares por montos mínimos de \$1.000.

La sesión se abrió de 4 p. m. a 5 p. m., cuatro horas más tarde que el horario común (12 m. d. a 1 p. m.).

El tipo de cambio cerró con un precio de ¢525,51, levemente por encima de los ¢524,39 del mismo día de la semana pasada. Sin embargo, apenas se negociaron \$2,15 millones por medio de 98 transacciones de compraventa.

Tanto la cifra negociada como la cantidad de operaciones realizadas ayer son considerablemente bajas. Por poner un ejemplo, el monto transado más bajo de la semana anterior fue de \$10,61 millones, mientras que la de calces fue de 169, ambos el pasado jueves.

Otras fallas. Esta es la segunda sesión consecutiva que el mercado experimenta inconvenientes. El lunes 5 de agos-



El BCCR retrasó la sesión de ayer por "problemas técnicos". ARCHIVO

to operó en su hora habitual, pero se añadió media hora, de 4 p. m. a 4:30 p. m., de acuerdo con el sitio web que muestra el comportamiento del mercado durante las sesiones.

En la sesión del lunes se negociaron algunos millones de dólares durante la primera hora en la que operó el Monex. Posteriormente, la cifra llegó hasta los \$45,53 millones. En la jornada se hicieron 363 operaciones de compraventa de divisas.

Las interrupciones en el Monex se han vuelto frecuentes en las últimas semanas.

El 8 de julio, el mercado experimentó la misma situación, pues trabajó en su horario habitual, pero se añadió media hora extra en la tarde y lo mismo ocurrió el 31 de mayo.

La Nación solicitó detalles a los encargados del departamento de prensa del Banco Central para conocer los motivos del problema técnico, pero al cierre de edición no había respondido. ■



La primera etapa de colocación de aretes electrónicos se hará en fincas escogidas por Senasa. LN

MAG Y SENASA EMPEZARON PROGRAMA DE TRAZABILIDAD

## 'Areteo' de ganado se iniciará en fincas libres de gusano barrenador

Segunda etapa del proyecto nacional comenzará en enero del próximo año

#### **Gustavo Ortega**

gustavo.ortega@nacion.com

Este martes se oficializó el sistema de rastreo y seguimiento obligatorio del ganado bovino nacional, con el que se pretende reducir el contrabando e incrementar las exportaciones.

La primera etapa, que se desarrollará entre agosto y diciembre, está dirigida a fincas sin casos de gusano barrenador. A partir de enero del 2025 se ampliará a todo el país mediante una programación que deberá ser gestionada por los productores.

El Sistema Nacional de Identificación Individual y Rastreabilidad del Ganado Bovino (Trazar Agro) es coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Por medio de esta plataforma, gestionada con la cooperación del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), se establecerá el registro de las fincas, los productores y el ganado mediante geolocalización con ayuda de un arete electrónico que se les colocará a los animales.

La primera etapa se desarrollará en fincas escogidas por el MAG y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), informaron autoridades de ambas entidades durante una conferencia de prensa. Luis Matamoros, director del Senasa, dijo que se estableció una estrategia para identificar las fincas en las que se hará el proceso de trazabilidad con el "areteo" para iniciar de manera segura y continua.

Llamado a la calma. Eduardo Arata, presidente de la Corporación Ganadera (Corfoga), recordó que el gusano barrenador ha puesto al sector en alerta, pero hizo un llamado a no asustarse por el "areteo", que causa una herida donde se coloca.

Trazar Agro se ha puesto en práctica desde enero pasado a manera de prueba piloto de la mano de capacitación y ya tiene registrados 12.000 animales en todo el país, afirmó el jerarca del MAG, Víctor Carvajal.

El ministro señaló que la inversión es de casi \$1,3 millones, incluyendo la compra de 170.000 aretes que serán colocados en fincas con menos de 25 animales, con base en un acuerdo con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), y la implementación de nuevos módulos en la plataforma y la compra de areteadoras y lectores.

Ever Hernández, técnico del Oirsa, explicó que la plataforma en línea se desarrolló para ponerla a disposición de todos los países de la región.

Sin embargo, en el caso de Costa Rica, con la inversión hecha por el MAG, el sistema cuenta con otros complementos y funcionalidades, que incluyen una base de datos amplia y actualizada.

**Con citas.** Carvajal explicó que la segunda etapa se iniciará en

AYUDA A AFECTADOS

EN CASO DE QUE ENCONTREMOS ANIMALES AFECTADOS, ESAS FINCAS NO SE VAN A ARETEAR, Y LOS EQUIPOS DARÁN ACOMPAÑAMIENTO Y SE ENTREGARÁN PRODUCTOS LARVICIDAS".

#### Luis Matamoros

Director del Senasa

enero próximo y se hará mediante citas programadas en todas las regiones del país, por lo que se habilitará un centro de asistencia para atender las solicitudes.

El ministro aclaró que la compra de los aretes que serán colocados en las dos fases, deberá ser asumida por los productores.

Ángela Jaramillo, gerente comercial de Gentra, empresa especializada en aplicaciones y sistemas de identificación, dijo a *La Nación*, que el precio del "arete botón" es de \$2,20.

El dispositivo electrónico se coloca en una oreja y tiene un arete visual donde está impreso el número que identifica al animal, que son los últimos cuatro dígitos de la identificación individual, además del código del país.

El proceso de trazabilidad bovina vendrá acompañado con la aplicación de la vacuna gratuita contra la brucelosis en terneras de 3 a 8 meses.

Matamoros explicó que es una enfermedad causada por una bacteria que afecta a bovinos y seres humanos. En el caso del ganado, la brucelosis causa abortos, problemas de reproducción y disminuye la capacidad productiva. COSTA RICA ES UN 'BASTIÓN', DICE LA FIRMA

#### Selina descarta afectación en hoteles del país por problemas de insolvencia

#### Alejandro Durán

alejandro.duran@nacion.com

La empresa Selina descartó que sus operaciones en el país se vean afectadas debido a la insolvencia financiera que atraviesa la empresa y que pone en riesgo diferentes activos en Latinoamérica.

Así lo indicó Nicole Busse, gerenta de Negocio a Consumidores de Selina Costa Rica, quien afirmó que la compañía no planea cerrar ni vender ninguno de los 10 hoteles que tiene el país.

Añadió que estos siguen operando con normalidad y que la intención es "continuar fortaleciendo nuestra presencia y operando con éxito en el país".

Según respondió la empresa a consultas de *La Nación*, Costa Rica ha sido "un bastión de rentabilidad y eficiencia para Selina".

Aporte en ganancias. Busse informó de que Selina Costa Rica contribuyó con más de \$1,3 millones de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Ebitda, por sus siglas en inglés) y es el país que más aportó en ese indicador.

"Esto no solo demuestra la rentabilidad y estabilidad de nuestras operaciones en Costa Rica, sino también nuestra capacidad para liderar en términos de rendimiento a nivel global", dijo la gerenta.

Incumplió pago. Este diario informó el 2 de agosto de que Selina Hospitality PLC, la empresa holding que abarca las operaciones de la firma en todo el mundo (incluidas las de Costa Rica), podría liquidar varios de sus activos en Latinoamérica debido a su insolvencia financiera.

Selina Hospitality incumplió con el pago de \$455.250 en intereses de un préstamo de \$50 millones con la Corporación Interamericana de Inversiones, IDB Invest.

Estos intereses vencieron el 15 de julio del 2024.

El incumplimiento permi-

10

El número de hoteles que opera la firma Selina en Costa Rica

te a IDB Invest exigir el pago total del préstamo, que ascendería a un desembolso por \$44,1 millones.

Además, puede emprender acciones legales sobre las garantías que respaldan el préstamo, incluyendo activos del grupo en América Latina.

Sin embargo, Busse afirmó que los activos en Costa Rica no forman parte de la garantía del crédito que la compañía tiene con ese acreedor.

Un informe financiero presentado por Selina Hospitality PLC a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), señala que el grupo enfrenta graves problemas de flujo de caja y necesita urgentemente más dinero.

Por ese motivo, la empresa considera la venta de inmuebles. Sin embargo, de momento los ubicados en el país están descartados, aseguró la empresa.

Selina opera varios hoteles en Costa Rica, y diversas empresas locales pertenecen a la firma *holding* que atraviesa el proceso de insolvencia.

Operación positiva. De acuerdo con una presentación para inversionistas del 1.º de abril del 2024, Costa Rica, Australia y Panamá son los países "donde el modelo tradicional de Selina funciona mejor", debido al alto número de habitaciones compartidas (formato hostal) que se mantienen ocupadas.

El informe anual de la compañía correspondiente al 2021 menciona que entre los establecimientos se encuentran sociedades anónimas de bienes raíces en La Fortuna, Jacó, San José y Puerto Viejo de Talamanca, entre otras.

También incluye las operaciones hoteleras en Santa Teresa, San José, Miramar, Jacó, La Fortuna, Puerto Viejo y Tamarindo. ■

maringo. ■



Selina cuenta con hoteles en Santa Teresa, La Fortuna, Monteverde, Quepos y San José, entre otros sitios del país. MAURICIO VALVERDE

## ELMUNDO

www.nacion.com Ferlin Fuentes, redactor de El Mundo ferlin.fuentes@nacion.com

→ Kamala Harris eligió a Tim Walz como aspirante a vicepresidente de EE. UU.

## Gobernador de Minnesota completa fórmula demócrata

> Pareja será oficialmente nominada durante la convención del partido, que empieza el 19 de agosto

WASHINGTON. AFP. La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, nombró ayer al gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula del Partido Demócrata para enfrentar al republicano Donald Trump en las elecciones del próximo 5 de noviembre.

"Como gobernador, entrenador, maestro y veterano (militar), defendió los intereses de familias trabajadoras como la de él", publicó en la red social X la vicepresidenta y candidata demócrata, quien dijo estar "orgullosa" de su elección.

Poco conocido fuera de Minnesota, este hombre de 60 años tiene un historial atípico. Posee décadas de experiencia militar, fue profesor de geografía y entrenador de fútbol americano.

"Es el honor de mi vida unirme a Kamala Harris en la campaña", dijo Walz en X luego de oficializarse su designación.

"Voy a darlo todo. Me recuerda un poco al primer día de clases", agregó.

Walz aporta una perspectiva rural del Medio Oeste de Estados Unidos a la campaña de Harris.

Marcó objetivos de política liberal como la legalización del cannabis para uso recreativo y el aumento de protecciones federales para los trabajadores.

Walz, quien se convertiría en vicepresidente si Harris es elegida el 5 de noviembre, asistió anoche a una primera reunión en tándem en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania.

Luego se desplazarán a





El gobernador Tim Walz, de 60 años, y la vicepresidenta Kamala Harris, de 59, recorrerán esta semana varios estados clave para las elecciones del próximo 5 de noviembre. AFP

otros estados clave de aquí al sábado, en una gira fundamental que debería marcar el tono de su acuerdo y la complementariedad de propuestas.

Pensilvania es uno de los estados clave que llevaron a Joe Biden a la Casa Blanca en el 2020 y que los demócratas tendrán que volver a ganar en noviembre, si quieren mantener el poder.

La incorporación de Walz a la fórmula debería permitir a Harris atraer a un electorado más amplio y ayudarle a compensar sus puntos débiles.

Harris tuvo dos semanas para elegir a su compañero de fórmula, un proceso que usualmente dura meses.

Esto ocurrió después de que Biden se retirara de la carrera. el 21 de julio, ante dudas sobre su salud y tras un pobre primer debate televisivo contra Trump.

El dúo Harris-Walz será oficialmente nominado durante la convención demócrata en Chicago, que empieza el 19 de agosto.

Ataques republicanos. El equipo de campaña de Trump reaccionó de inmediato con dureza a la designación.

"Si Walz no les dice la verdad a los votantes, nosotros lo haremos: al igual que Kamala

Harris, Tim Walzes un peligroso liberal extremista", escribió en un comunicado la portavoz de la campaña de Trump, Karoline Leavitt.

Anticipándose a los ataques, la influyente congresista demócrata Nancy Pelosi dijo más temprano que caracterizar a Walz "como de izquierda" es "surrealista". "Él está justo en el centro", dijo en entrevista con MSNBC.

Después de dos semanas, Harris acortó la ventaja en la intención de voto que ostentaba Trump sobre Biden y recibió importantes donaciones a su campaña, marcando un comienzo prometedor que tenTIM WALZ

#### Un profesor forjado en crisis

Tim Walz, nativo de Nebraska, lleva muchos años en el mundo de la enseñanza, especialmente como profesor de geografía.

En enero del 2019 se convirtió en gobernador de Minnesota y un año después se vio obligado a enfrentar dos grandes crisis: la pandemia de covid-19 y la muerte de George Floyd.

Minneapolis, la ciudad más grande de ese estado, acabó incendiada por violentas protestas por la muerte de Floyd, que desencadenaron un enorme movimiento de manifestaciones antirracistas en Estados Unidos durante meses.

Los republicanos lo acusan de ser demasiado laxo en su estrategia contra la criminalidad, y los demócratas, por el contrario, elogian su historial en defensa de los derechos civiles, como la protección del derecho al aborto.

drá que sostener los próximos tres meses.

Poco después de sufrir un intento de asesinato en Pensilvania, Trump eligió como compañero de fórmula a J. D. Vance, de 40 años y senador por Ohio, otro estado industrial del Medio Oeste.

Pero en los últimos días, Vance protagonizó varias polémicas, que hacen pensar que, por ahora, es más un obstáculo que un aporte a la campaña de Trump.

En los próximos días, Vance visitará algunos de los mismos estados que la pareja demócrata para difundir el mensaje de Trump. ■

CAPACIDAD DE PRISIONES SUBIRÁ EN 567 ESPACIOS

#### Reino Unido moviliza 6.000 policías para enfrentar protestas de extrema derecha

LONDRES. AFP. El gobierno brivilización de 6.000 policías especializados y la apertura de 567 plazas en las cárceles para las personas arrestadas durante los disturbios de extrema derecha que sacuden el país.

Desde hace una semana, Reino Unido enfrenta una

serie de manifestaciones viotánico anunció ayer la mo- lentas organizadas, según las sobre la identidad del sospeautoridades, por grupos de extrema derecha.

La violencia comenzó tras un ataque con cuchillo que les costó la vida a tres niñas durante una fiesta en Southport, al noroeste de Inglaterra.

Los disturbios fueron avivados por rumores y especulaciones difundidos en Internet choso, quien fue falsamente presentado como un solicitante de asilo musulmán.

La Policía informó de que el sospechoso era un joven de 17 años nacido en Gales.

Los medios británicos señalaron que sus padres eran ruandeses.

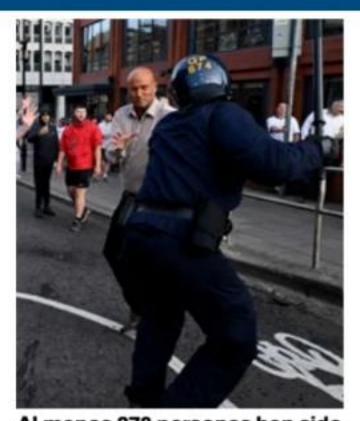

Al menos 378 personas han sido detenidas desde el inicio de los disturbios, según la Policía. AFP

El primer ministro laborista, Keir Starmer, prometió el lunes condenas "rápidas" para los alborotadores y denunció "el odio de extrema derecha".

La secretaria de Estado de Justicia, Heidi Alexander, anunció la movilización de 6.000 policías especializados en el mantenimiento del orden y la liberación de 567 plazas en las prisiones.

"Nos aseguraremos de que todos aquellos que reciban penas de cárcel por los disturbios tengan una plaza en prisión esperándoles", declaró en la cadena BBC.

GOBIERNO QUIERE 'INCOMUNICAR' A LA OPOSICIÓN, AFIRMA LÍDER

## Machado denuncia una 'campaña de terror' y censura en Venezuela

> Estados Unidos ofrece ayuda para buscar transición de poder pacífica

CARACAS. AFP. María Corina Machado, líder opositora, denunció este martes una "campaña de terror" en Venezuela. Las autoridades realizaron masivas detenciones durante protestas contra la reelección del dictador Nicolás Maduro. Además, el gobernante lanzó una cruzada contra redes sociales y plataformas de mensajería.

"Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles, y eso no va a ocurrir. Siempre vamos a encontrar formas de

mantenernos comunicados, organizados y activos (...), el miedo no nos va a paralizar y no dejaremos las calles", dijo Machado.

Maduro llamó el lunes a boicotear la popular aplicación de mensajería WhatsApp, al alegar que militares, policías y líderes comunitarios que defienden su reelección ante las acusaciones de fraude de la oposición han recibido "amenazas" por esa vía.

"No se dejen intimidar, muchísimo menos deprimir o asustar o desmoralizar por fuerzas oscuras que pretenden incomunicarnos y sembrar miedo, ruido entre nosotros, no lo permitan: ayudemos a nuestros familiares y vecinos a no ser víctimas de esta campaña de terror", remarcó Machado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, dio a Maduro como ganador con un 52% de los votos frente al 43% del opositor Edmundo González Urrutia.

La oposición sostiene que González fue el ganador y publicó en una web copias de actas electorales que sostienen sus denuncias de fraude.

Ayuda. Por su parte, el subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Mark A. Wells, reveló este martes que la administración de Joe Biden ofreció ayuda para buscar una transición pacífica del poder en Venezuela.

Wells insistió en que González obtuvo mayor cantidad de votos en los comicios del pasado 28 de julio y que existen

"Nadie dijo que esto sería fácil, pero que el mundo lo tenga bien claro: no hay vuelta atrás", aseguró María Corina Machado. AFP

pruebas para comprobar el resultado.

"Vamos a urgir a las partes a tener un diálogo, no tenemos una fecha límite para esto, solo vamos a insistir en que hay que hablar sobre cómo pueden hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano", señaló el diplomático. ■

MÉXICO DA VERSIÓN

#### El Mayo cayó tras acuerdo de EE. UU. con hijo de Chapo

ciudad de méxico. AFP. La captura en Estados Unidos del veterano narcotraficante Ismael Mayo Zambada fue parte de un acuerdo entre Washington y un hijo de Joaquín Chapo Guzmán, quien también fue detenido, reveló ayer el gobierno mexicano.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó parcialmente versiones periodísticas en ambos países que señalaban que Joaquín Guzmán López negoció su entrega con autoridades estadounidenses.

"Lo que nos informaron (los estadounidenses) fue de Guzmán López, que tenían pláticas con él y que, de repente, no solo llegó Guzmán López, sino también el señor Zambada", señaló López Obrador.

El Mayo, quien por décadas encabezó el cartel de Sinaloa y fue estrecho aliado del Chapo, era el narcotraficante más buscado por EE. UU., con una recompensa de \$15 millones, hasta su sorpresiva captura en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas.

Zambada llegó el 25 de julio en un avión privado junto con Guzmán López. Ambos fueron detenidos al bajar de la aeronave por fuerzas federales estadounidenses.

La defensa del capo de 76 años alega que su cliente fue "secuestrado" por Guzmán y luego trasladado a EE. UU. como parte de un supuesto



Ismael Mayo Zambada era el narco más buscado por Estados Unidos. TOMADA DE REDES SOCIALES

acuerdo.

El gobernante declinó dar más detalles, argumentando que espera más "información oficial" de Washington porque es un "asunto delicado" que podría generar "un conflicto mayor" en México.

Autoridades estadounidenses señalaron, por su parte, que desconocían que Zambada viajaba en el avión.

En silla de ruedas y con aspecto débil, el capo compareció el pasado jueves ante un tribunal de Texas para declararse inocente de los cargos de narcotráfico, blanqueo de dinero y conspiración para cometer asesinato.

Tras su detención, Guzmán López fue llevado a Chicago, donde también se declaró "no culpable" de los cargos de trasiego de drogas.

El gobierno mexicano señaló reiteradamente que no participó en estas capturas.

Por décadas, el mundo del narcotráfico mexicano estuvo plagado de supuestas traiciones, con capos revelando información de carteles rivales. ■

## Obituarios

CONTÁCTENOS WHATSAPP 6420-2118 TELÉFONOS: 4107-1016 4107-1717

## Adela Zamora Sáenz

Descansa en la paz del Señor

Su esposo: Alberto Amador Benavides (q.d.D.g)

Y sus hijos:

Alberto José y Guiselle Lizano de Amador Zamora Flory Amador Zamora y Mario Enrique Maroto Lizano Isabel María Amador Zamora y Jorge García Macía

Nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos,

Sus fieles servidoras: María Ofelia Fajardo y María Ulloa

Los participan con profundo dolor tan triste noticia

La misa de cuerpo presente se efectuará en el Templo Votivo, Barrio Francisco Peralta, el jueves 8 de agosto a la 1.p.m.

Pasando luego al Camposanto Montesacro, Curridabat.

"Y Él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso" Éxodo 33:14



Armando González EDITOR GENERAL GRUPO NACIÓN DIRECTOR

Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN Víctor Fernández Ronald Matute Larissa Minsky JEFES DE INFORMACIÓN Guiselly Mora EDITORA DE OPINIÓN

John Univio EDITOR JEFE DE DISEÑO 32 PP. 2 SECCIONES

© GRUPO NACIÓN GN, S. A.

#### **EDITORIAL**

### Riesgos del IVM

"El tema fundamental es la transparencia, porque no hay. Es muy opaco el manejo del IVM. Es inconveniente que un seguro de esta magnitud tenga esas carencias. Simplemente, las cifras que tenemos no son fiables. Debe darse un proceso de limpieza para saber qué es cierto y qué no", afirma Edgar Robles, exsuperintendente de pensiones.

Las declaraciones responden a las deficiencias señaladas por la última auditoría a los estados financieros del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Se trata del sistema de pensiones más grande del país, con 372.671 jubilados, 1.740.935 de trabajadores afiliados y 77.752 patronos cotizantes.

Sus reservas rondan el 7% del producto interno bruto y es dificil entender cómo un fondo de esa magnitud mantiene "una alta exposición a situaciones fraudulentas", amén de que "la presentación de la información contable podría no reflejar fielmente la situación financiera", según la Superintendencia de Pensiones (Supén).

La queja de Robles sobre la falta de transparencia no es nueva. Se remonta al ejercicio del economista en la Supén entre el 2002 y el 2010. Tampoco son novedosas las deficiencias de los sistemas informáticos de la CCSS. Lo asombroso es la persistencia de esos males tanto tiempo después y tratándose de una materia tan importante.

En un país que es constante víctima de intrusiones cibernéticas y sufrió un ataque de grandes proporciones hace apenas un par de años, la auditoría no logró corroborar quiénes tienen acceso a los sistemas de créditos, inversiones y pensiones del IVM, o si el acceso es adecuado para sus funciones. Tampoco existe un control periódico de revisión de privilegios para el ingreso a los sistemas.

La necesidad de controlar el acceso a los sistemas y los privilegios concedidos a quienes lo tienen es, quizá, la lección primordial de los ataques ejecutados por el grupo de delincuentes cibernéticos conocido como Conti, cuyos programas extorsivos secuestran información de servidores y la liberan a cambio del pago de un rescate.

El grupo ruso no es el único dedicado a este tipo de extorsiones. Cada uno tiene su forma particular de operar, pero la debilidad del control de accesos y privilegios es una ventaja invaluable para sus actividades. Precisamente, entre las instituciones atacadas en esa época estuvo la CCSS y una de las líneas de investigación fue un posible descuido en cuanto a contraseñas.

Pero el riesgo de ataques de ese tipo no es el único motivo de preocupación. Para ejemplificar las oportunidades de desviación y fraude, Robles citó la posibilidad de imputar cuotas a personas que nunca las pagaron. "Eso es muy preocupante, sobre todo por el proceso reciente para permitir la pensión adelantada. Puede ser que no haya seguridad de haber cobrado lo correcto".

No hace falta el señalamiento de un experto para imaginar las oportunidades creadas por el descontrol de las bases de datos del régimen y los sistemas utilizados para la gestión de créditos hipotecarios por más de ¢81.401 millones o el seguimiento de ¢2.495.516 millones en inversiones.

Sin necesidad de fraude, las debilidades detectadas por la auditoría representan un peligro simplemente por la imposibilidad de conocer, a ciencia cierta, la situación financiera del régimen. Hay distintos modelos de estimación para las cuentas incobrables, debilidades en el seguimiento de las cuentas por cobrar y en la ejecución presupuestaria.

La superintendenta Rocío Aguilar trasladó a la Junta Directiva de la CCSS una petición de acciones correctivas, con señalamiento del periodo de cumplimiento y los funcionarios responsables. El documento debe ser entregado en el plazo de 20 días hábiles, pero cabe preguntar si al fin verá la luz un plan después de tantos años de arrastrar deficiencias.

Sus reservas rondan
el 7% del PIB y es
difícil entender cómo
un fondo de esa
magnitud mantiene
'una alta exposición
a situaciones
fraudulentas'

La auditoría no logró corroborar quiénes tienen acceso a los sistemas de créditos, inversiones y pensiones del IVM, o si el acceso es adecuado para sus funciones

#### CARTAS A LA COLUMNA

#### IVM mal administrado

#### **CLARAS ADVERTENCIAS DE LA SUPÉN**

El lunes, *La Nación* nos informó sobre las advertencias de la Supén y los auditores externos de la CCSS acerca de la "alta exposición a fraudes" en los sistemas informáticos del IVM. También mencionaron deficiencias en la contabilidad, la posibilidad de que los balances y otros estados financieros no reflejen la realidad de las finanzas del régimen, y la ausencia de sistemas que permitan conciliar la ejecución presupuestaria con los registros contables.

Es necesario valorar que estos no son asuntos menores, puesto que se trata de la administración de dinero propiedad de cotizantes y jubilados, no de los jerarcas de la institución. No se trata de "oportunidades de mejora", sino de una rigurosa rendición de cuentas, porque en esta información se sustentan las previsiones y los estudios actuariales que determinarán las cuotas de los afiliados, los montos de las futuras pensiones y los aumentos a los pensionados. ¿Dónde está el régimen de responsabilidades?

#### Jorge Herrera Fernández

Alajuela

#### Desaseo en bulevar

Fuimos a comprar pescados y mariscos al Mercado Central y nos estacionamos enfrente del antiguo Mercado Borbón. Nos topamos con un remedo de bulevar en la calle 8, entre la avenida central y la quinta. Es impensable que en el puro centro de la capital, la tacita de oro de Centroamérica, el mal llamado bulevar sea un basurero a cielo abierto, partido por una estrecha calle para carretas, con abundantes huecos que almacenan el agua llovida durante los últimos días,

malos olores y un ambiente deplorable. Espero que, con los ahorros anunciados por la Municipalidad de San José gracias al nuevo sistema de estacionamiento, se preste atención a esos puntos, los limpien, arreglen la calle y eliminen los criaderos de zancudos del dengue.

#### Óscar Romero Padilla

San José

#### Valioso triunfo

Brisa Hennessy, por imponderables, no ganó una medalla olímpica, pero sí algo más valioso: el amor de todo un pueblo, la mayoría del cual no la conocíamos ni entendíamos lo que era el surf. Ahora la admiramos y agradecemos su gran esfuerzo por Costa Rica.

#### Freddy Pacheco León

Heredia

#### **Brisa Hennessy**

Costa Rica debe estar muy orgullosa y agradecida por la participación de Brisa Hennessy en los Juegos Olímpicos de París. La joven mostró nobleza, trabajo, calidad, honradez, humildad y pasión, reflejo de los principios y los valores auténticos que abrazan el alma costarricense.

Un pequeño desliz la hizo perder el hit, lo que la desconcentró y preocupó por las nuevas olas que vendrían para remontar en su aventura de darnos una clasificación a la siguiente competición por el oro y la plata. Brisa merece un gran recibimiento y un homenaje cuando regrese al país después de sus compromisos con el surf mundial.

Felicito a su familia y a las personas que han influido tanto en su vida personal como en su formación profesional por tan excelente ser humano. Los habitantes de playa Matapalo, en la península de Osa, Puntarenas, y el pueblo costarricense debemos estar alborozados por la gloriosa participación de su hija en estas justas del deporte mundial.

#### José Rugama Hernández

San José

#### Queja contra Iberia

Debido a mi estatura y para ir más cómodos, escogimos y pagamos a Iberia asientos en una fila con más espacio (preferente) tanto de ida como de vuelta. De ida, no hubo ningún problema. Nos ubicamos en la fila 20, en la salida de emergencia. De regreso, Iberia cambió de equipo y, en otro avión, aunque también nos instalaron en la fila 20, esta ya no coincidía con la salida de emergencia ni era más espaciosa.

Iberia no quiere devolvernos el dinero pagado por un servicio que no nos brindaron y argumentan que nos asignaron la fila que elegimos al hacer la compra. Independientemente de esto, pagamos por más espacio y no recibimos ese plus.

#### Óscar Serrano Madrigal

Moravia

#### Factura del AyA

Una institución que debe ser intervenida, revisada y estudiada es Acueductos y Alcantarillados (AyA). Ya cansa su mal proceder, su desorden, que nadie conteste los teléfonos y que todos los meses cobren montos alterados. En San Pablo, donde vivo con mi esposa, la factura aumentó de ¢8.000 a ¢17.000. A veces no estoy durante dos semanas en la casa porque debo ir a Guanacaste a cuidar una propiedad. La institución carece de rumbo y control.

#### Martin Marin Hernández

Heredia

#### Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar
una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o
distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción
está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen
comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan
en noticias falsas. La Nación
se reserva el derecho de publicación y edición.

#### Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección "Foro", el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.



Gustavo Román Jacobo ABOGADO

un mundo en el que cada vez se sofistican más los procesos de reclutamiento de personal y suelen desarrollarse fases secuenciadas de entrevistas, pruebas psicométricas y de inteligencia, valoraciones psicológicas y test de aptitudes y habilidades blandas, no deja de ser preocupante, perturbador incluso, que para un asunto tan crucial como es la selección de las personas que ocuparán los principales cargos de responsabilidad política en un país recurramos, solamente, a votaciones populares precedidas de campañas políticas.

No lo digo para plantear un método alterno, porque no existe ninguno realmente convincente. De hecho, escribo este artículo motivado por uno escrito por Ottón Solís en La Nación, titulado "Ciencia de datos: futuro de la democracia", que me recordó las advertencias de Éric Sadin contra la ingenua y peligrosa recepción de la mal llamada "inteligencia artificial" (que ni es inteligente ni es artificial) como una especie de nuevo oráculo algorítmico capaz de enunciar la verdad.

No, al modelo de votación popular para la elección de representantes deliberantes propuestos por agrupaciones políticas no se le ha encontrado sustituto. Unicamente para algunos altos cargos, como son las magistraturas, se han incorporado correcciones epistémicas y tecnocráticas de selección, pues, aunque siguen siendo elegidos por votación, esta no es popular, está precedida de concursos reglados y exigen mayores elementos de calificación.

Pues bien, mientras encontramos mejores formas de crear gobierno (sin delegar esa decisión en una tecnología conminatoria), podríamos concentrarnos en la cuestión, más elemental, del perfil que deben tener los altos cargos de responsabilidad pública, sean políticos o sean técnicos, en una democracia.

Son varias las condiciones deseables: sólida formación y amplios conocimientos para gestionar procesos muy complejos; integridad moral, para no dejarse seducir por las tentaciones de la corrupción (o del miedo, que muchas veces es la causa de una forma sutil de corrupción, la de las omisiones para evitarse problemas), y bondad, esa virtud que no nos exime de equivocarnos y hasta de causar daños a otros, pero sí de hacerlo dolosamente.

Espíritu democrático. No obstante, sin perjuicio de lo valiosas que pueden ser la formación, la integridad y la bondad, para ejercer cargos de alta responsabilidad pública en democracia, es fundamental, sobre todo, te-



SHUTTERSTOCK

ner un talante democrático. Y la razón es sencilla: el ejercicio del poder en democracia somete a quienes lo ejercen a férreos condicionantes y, por eso, demanda de ellos una disposición personal adecuada a estos, una forma de ser y de ver el mundo que los habilita para "mandar" en complejísimos e inestables contextos poliárquicos.

Por ejemplo, la Sala Constitucional se ha traído abajo decisiones del TSE por considerarlas inconstitucionales. La más reciente fue la relativa a la paridad horizontal en puestos uninominales, que para la mayoría del TSE no debía exigirse a los partidos, pero para la Sala sí. En muchas otras ocasiones, ha confirmado las decisiones de la máxima autoridad electoral. ron un anuncio televisivo de campaña al Frente Amplio. La misma agrupación política a la que el TSE le impidió desconocer la designación de un candidato a diputado, ya escogido en sus asambleas internas, cuando esa decisión empezó a criticárseles por el pasado de violencia de género del postulado.

En realidad, eso ocurre, en general, con los órganos de control. Limitan la voluntad de hacer cosas de otros, públicos o privados. Hace poco, en *Hablando claro*, el expresidente Alvarado expresaba la frustración que experimentó cuando, tras mucho trabajo invertido en ello, la Contraloría General de la República les frenó la Red Educativa del Bicentenario.

Al gobierno del expresiden-

El poder en democracia exige líderes capaces de mandar en contextos complejos e inestables

A los medios de comunicación les pasa igual. Ciertamente la Sala le dio la razón al Grupo Nación cuando este acusó que el cierre del Parque Viva era una forma del gobierno de cobrar al periódico La Nación informaciones que disgustaban a sus jerarcas, pero esa misma Sala le rechazó a una periodista del diario un recurso de amparo que presentó contra el TSE porque no le entregó, en atención al velo de confidencialidad que cubre las investigaciones preliminares, información sobre cinco cuentas bancarias vinculadas al fideicomiso Costa Rica Próspera.

Cuando es el TSE el que actúa como juez pasa parecido. A pesar de las buenas relaciones que mantiene con los medios de comunicación, consciente del incalculable valor de la prensa libre en democracia, condenó en amparo a Teletica y Repretel porque no le pasate Arias, el Tribunal Contencioso-Administrativo le abortó el proyecto minero de Crucitas, y así podría seguirse con una larguísima lista de ocasiones en las que presidentes de todos los partidos políticos han recibido un sonoro no que les ha impedido hacer lo que pretendían hacer.

Democracias liberales. Eso a nadie le gusta. Por naturaleza, nada nos place más que hacer nuestra voluntad y a todos nos molesta que nos digan que no podemos hacer algo que queremos hacer o que creemos tener el derecho de hacer, pero así es la vida en sociedad y así es el ejercicio del poder en democracia.

En democracia nadie puede hacer lo que quiera. Y eso se debe a que nuestras democracias no son democracias sin más, son democracias liberales, en las que nadie, ni el presidente, ni los diputados, ni el Poder Judicial, ni el TSE, pueden hacer lo que deseen. Es más, ni siquiera el pueblo (o, menos rimbombante, el electorado, que nunca es todo el pueblo) puede hacer cualquier cosa. Ni en Costa Rica ni en ninguna nación del mundo civilizado.

La razón es sencilla: en democracia el poder está limitado. Todos los poderes, incluido el de los electores. Es así porque, tras muchísimo sufrimiento y trágicas experiencias, hemos aprendido que limitar al poder es la única garantía de la libertad. De mi libertad y de la de usted que me lee.

Por eso, renunciar a los controles y la limitación del poder es el camino de la servidumbre y del abuso. Por eso, en democracia, no elegimos führers, duces, ni ungidos, sino funcionarios, simples servidores públicos conscientes de lo acotadas que son temporal y materialmente sus potestades, por estar sometidos, más que nadie, al principio de legalidad y a los órganos de control.

Sometidos, además, al cuestionamiento y crítica de la prensa, órgano de control por excelencia de la sociedad civil, de lo que pueden dar fe todos los presidentes que ha tenido Costa Rica, quienes, sin excepción, han sobrellevado la presión de gobernar bajo el escrutinio de un periodismo sin miedo.

Como si eso fuera poco, el representante popular en democracia debe congeniar con políticos que, a pesar de rivalizar con él, no son un ápice menos representantes del pueblo que él, porque, aunque el discurso populista pretenda ocultarlo, el corazón de la democracia no es la voluntad del pueblo, sino su pluralidad irreductible. Pluralidad que también es de los valores, de los intereses y los objetivos que deben ser reconciliados. Por eso siempre, salvo que se aspire al autoritarismo, la acción política implica transigir.

Diferencia entre el político y el aficionado. Ahí, lo reconozco, nuestras democracias actuales, insertas en ecosistemas mediáticos digitales prácticamente desregulados, enfrentan un seriecísimo problema: la estructura de personalidad y carácter impositivo, asociada a las concepciones patriarcales de autoridad y bravura, usualmente tendentes a la temeridad y el arrojo, resultan hoy especialmente potables en las campañas como acontecimientos comunicacionales y, por ende, en la competencia electoral.

Para decirlo de manera sencilla: esas voluntades ebrias de sí mismas, esos volcanes de testosterona y cortisol, son buenísimos para ganar elecciones, pero pésimos para gobernar en democracia.

La idiosincrasia personal óptima para desempeñar con eficacia altos cargos públicos en una democracia, de representación popular o no, se caracteriza, por el contrario, por la prudencia, la sensatez, la mesura, la flexibilidad, la vocación dialógica, la altura para rectificar y la resiliencia para encajar derrotas y continuar sin albergar rencores. Personas habituadas al autocontrol de sus emociones, capaces de asumir el natural antagonismo social sin aspirar a suprimir el conflicto, sino a canalizarlo mediante cauces institucionales.

Por eso, para Weber, "la fuerte doma del alma caracteriza al político" y "lo distingue del mero aficionado". Egos pequeños, o bien embridados, y una inclinación a priorizar los objetivos colectivos de largo plazo por encima del orgullo personal inmediato.

Solo ese modo psíquico de ser habilita a los individuos para la negociación entre distintos valores, intereses contrapuestos y opiniones encontradas, sin ofuscarse por considerarlas obstáculos para sus causas justas, insultos a su idealismo personal o lastres a la eficacia de sus grandes proyectos, por propender a los acuerdos intermedios en desmedro de los diseños globales.

De hecho, en el discurso antipolítica, que imagina un inexistente pueblo homogéneo, unánime en sus convicciones y luchas, el aspecto de la política que más rechazo provoca es la negociación.

Hay una renuencia a aceptar que, como dice Daniel Innerarity, "todas las decisiones políticas, salvo que uno viva en el delirio de la omnipotencia, implican una cierta forma de claudicación".

Por eso, para ejercer cargos de alta responsabilidad pública en democracia, es imprescindible la madurez para "dar por bueno lo que no satisface completamente las propias aspiraciones", "respetar los propios límites" y aprender a gestionar la frustración. En democracia "nadie consigue lo que quiere, lo cual es, por cierto, una de las grandes conquistas de la democracia"...

tavoroman@gmail.com

28 PÁGINA QUINCE



FOTO: ARCHIVO DE LN.



PROFESOR EN LA UCR Y LA UNA

armen Lyra inauguró la Escuela Maternal el 20 de abril de 1925. Es meritorio señalar la trascendencia de esa institución, situada detrás del Edificio Metálico, pues constituyó el inicio de la expansión y profesionalización de la educación preescolar costarricense.

La maestra, escritora y política, después de un viaje de estudios en Europa, insistió al presidente Julio Acosta García que le diera su apoyo para crear un kínder. Curiosamente, el mandatario publicó el esperado decreto de creación en *La Gaceta* del 8 de mayo de 1924, el día final de su gestión.

Cien años después resulta necesario organizar debates, con un carácter interdisciplinario, sobre el pasado, presente y futuro de la educación preescolar costarricense. Al respecto, es fundamental el pronunciamiento del Ministerio de Educación Pública (MEP), la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil (Redcudi), y las universidades públicas y privadas, responsables de carreras y proyectos de investigación dirigidos al desarrollo de la primera infancia y los gremios educativos.

La creación de "la Maternal" alcanza mayor significado después de leer el informe sobre los servicios educativos del MEP, publicado recientemente por la

## Centenario de la educación preescolar

Contraloría General de la República (CGR), institución que el Poder Ejecutivo tanto adversa.

Si se desea guardar congruencia con el pensamiento de Carmen Lyra, es imperativo repensar las consecuencias de los recortes al presupuesto educativo.

Es lamentable que el gobierno no prolongue la digna labor de Carmen Lyra y otras mujeres

Modelo ecléctico. Es válido recordar, entonces, que la ya casi centenaria escuela abrió sus puertas a 95 menores que fueron atendidos por la propia Carmen Lyra en su doble condición de docente y directora, la maestra Luisa González y la pianista Margarita Castro Rawson, quien ofrecía clases de música.

Las fundadoras insistieron en que no era una institución exclusivamente montessoriana, pues, a pesar de que se aplicó la filosofía de Montessori e hicieron uso de materiales diseñados para tal fin, era imposible recurrir a un modelo pedagógico "puro" con grupos numerosos.

Al leer el manuscrito Historia de la Escuela Maternal, realizado por Luisa González, es posible encontrar un modelo ecléctico, en el que se integran teorías del alemán Friedrich Fröebel, el belga Ovide Decroly y, por supuesto, la italiana María Montessori.

Bajo el lema "Niños limpios, sanos y alegres", estas educadoras realizaron un trabajo innovador. Entre otras acciones destacables, crearon el servicio de la leche o comedor escolar y abogaron por dar la debida atención médica al alumnado.

Periódicamente, reunían a las madres con la finalidad de compartir conocimientos sobre asuntos poco tratados hasta entonces, como la llamada "higiene mental", la preparación de recetas nutritivas con ingredientes baratos o la educación sexual de la infancia. Pero mucho más allá de eso, congregaron a niños procedentes de diversas clases sociales, que llegaban a las lecciones diarias con zapatos o descalzos, y se les dio sin distinciones la mayor calidad educativa.

Consecuencias del recorte presupuestario. Un siglo después, la CGR nos evidencia que la cobertura y el acceso a la educación preescolar, ofrecida por el MEP, disminuyó del 88,7% en el 2019 al 86,7% en el 2023. Asimismo, existen deficiencias importantes en la enseñanza del idioma inglés en los centros preescolares públicos, pues en el 2023 solo el 12.5% del estudiantado de Interactivo II (último año de la educación materno-infantil) y el 27,9% del ciclo de transición (nivel que antecede a la primaria) recibió enseñanza en ese idioma.

Por otra parte, el 90% de las instituciones privadas y el 95% de los centros subvencionados brindan formación en esa lengua. Debe observarse que la brecha establecida entre la educación pública y privada es amplia, y afecta a la infancia de las zonas más empobrecidas.

Según la Contraloría, desde el 2019 no se realizan concursos docentes en los que se garantice la idoneidad de la selección del personal, ya que los nombramientos correspondientes al 2024 se llevan a cabo sobre la base de un registro desactualizado.

El trabajo iniciado por Carmen Lyra, Luisa González y Margarita Castro Rawson, en materia de educación preescolar, fue continuado por educadoras del prestigio intelectual de Emma Gamboa, Lilia Ramos o María Leal de Noguera.

Es lamentable que el actual gobierno aplique recortes presupuestarios a la educación y no prolongue la digna labor sostenida por estas mujeres visionarias y ejemplares; y resulta injustificable el daño ocasionado a la niñez contemporánea.

autorcarlosrubio@yahoo.com

#### BUENOS DÍAS Ministros ninguneados



Armando Mayorga JEFE DE REDACCIÓN DE LA NACIÓN

s triste llegar a la conclusión de que la autoridad de los ministros se ha desvalorizado tanto que su labor se redujo, en buena parte de los casos, a servir como peones de ajedrez o simples operadores políticos de las instrucciones del presidente de la República. Están ninguneados.

Esta transformación se da, obviamente, porque ellos lo consienten, dado que, desafortunadamente, los elegidos o los designados, conforme cada pieza cae, son principalmente profesionales con limitadas oportunidades o insuficiente autoestima para asumir el compromiso de liderar, con conocimiento, carácter y autonomía, los 20 ministerios.

Las consecuencias de que los ciudadanos tengamos un gabinete operado con hilos son graves. Esto se traduce en falta de autoridad para resolver, con eficiencia y prontitud, los problemas acuciantes, pues deben pedir permiso a la mano derecha para mover la izquierda. En ese entorno de opresión es imposible negociar, consensuar o decidir. Es más, está dicho: al que se atreva a pensar por su cuenta, lo decapitan.

Con un gabinete enclenque, el gobierno se ha ralentizado y metido en la espiral de echar la culpa a los otros: Que "los diputados no me dejan", que "el Poder Judicial me impide", que "la contralora se me atraviesa", cuando la parálisis es porque se maneja, como reveló la exministra de Comunicación Patricia Navarro, "como una secta", donde hay que aplaudir y nunca contradecir al jefe.

Al estar ninguneados, los ministros pierden credibilidad pública y el respeto de los diputados independientes al oficialismo, con quienes deberían consensuar los proyectos de ley que más urgen al país. Y no es porque los legisladores sean despectivos, sino porque hay ministros que abiertamente han llegado a mentir o defender ocurrencias. Otros, nunca llegan. La confianza la pierden incluso jerarcas que olvidaron sus orígenes humildes y ahora, con desdén, ponen su firma a recortes de subsidios a los más pobres, aunque de la boca para fuera se jacten de estar del lado de los pobres. Mientras los ministros si-

Mientras los ministros sigan siendo elegidos por su obediencia, no por sus competencias, el país continuará sumido en una gestión ineficaz y una peligrosa falta de liderazgo para resolver los problemas más urgentes. Lamentablemente, es la realidad.

amayorga@nacion.com

## PURODEPORTE

www.nacion.com

Antonio Alfaro, Jefe de mesa de Puro Deporte Jairo Villegas, Editor de Puro Deporte analfaro@nacion.com

→ Saprissa derrotó 2-3 al Managua FC por la Copa Centroamericana



Saprissa sufrió ayer para vencer al Managua FC. El morado Youstin Salas (izq.) disputó el balón con Joel Obando. FACEBOOK DE MANAGUA FC

## 'S' aplicó 'saprihora' en Nicaragua para mantener el liderato

) Jefferson Brenes fue la figura de un juego marcado por polémico gol

#### Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

El Deportivo Saprissa respiró hondo en Nicaragua. Estuvo al borde del abismo, de llevarse otro susto, pero Jefferson Brenes les dio tranquilidad a los morados porque, con dos acciones suyas, el campeón nacional derrotó 2-3 al Managua FC.

La S sacó a relucir su gran sello, el ADN, y en la "saprihora" hincó a los pinoleros, con un tanto del que se hablará mucho. ¿Entró esa pelota? ¿La sacó a tiempo el manotazo del guardameta cuando aún tocaba la línea

de sentencia? Quizás nunca se sabrá, a falta de VAR y de una toma televisiva lateral o aérea que permita ser concluyente. Lo cierto es que el árbitro dijo gol y Saprissa selló un partido que por momentos parecía destinado a perder.

Sucedió en el minuto 98. Un potente remate de Jefferson Brenes dio en la base del poste y, cuando la pelota parecía cruzar por el frente de la portería, se estrelló contra el arquero Alyer López y se enrumbó de nuevo hacia el marco.

El cancerbero reaccionó de manera felina y con una lanzada hacia su marco, manotazo incluido, sacó la pelota. Gol, dijo el árbitro.

Más allá de la polémica, ayer Saprissa hizo méritos para el triunfo. Sí, porque el conjunto morado vino de atrás hacia delante, manejó la etapa de complemento, ante un Managua que después del 2 a 2 se dedicó a perder tiempo.

Los jugadores se lanzaban al suelo y, al final, el fútbol les cobró ese desgano o quizás el conformismo con el empate.

Remontada. Los nacionales habían terminado el primer tiempo contra la pared, perdiendo 2-1, y fue en la segunda parte y con las variantes, sobre todo con la llegada de Fidel Escobar, Orlando Sinclair y Luis Díaz, cuando enderezaron el rumbo.

Jefferson, quien se luce en los tiros libres, volvió a demostrar que es un especialista y, a los 72 minutos, hizo un golazo, puso el balón ajustado al poste izquierdo del arquero pinolero e igualó las cifras 2-2.

Saprissa fue mejor en el segundo tiempo, dominó, estuvo

cerca y luchó por el triunfo; incluso, hubo una falta de penal que el árbitro no señaló a favor de los tibaseños.

En los primeros 45 minutos, en cambio, el campeón tico se vio mal. Los pinoleros fueron certeros y aprovecharon las dos ocasiones claras para doblegar a Esteban Alvarado.

Los saprissistas erraron en la marca y en algunos pases, y no mostraron superioridad ante un rival que no es tan fuerte, o al menos no más que el Real Estelí, que el año pasado derrotó a los morados en la misma competición.

Es claro: la cancha del Estadio Nacional de Nicaragua es mala, parece que se juega en cemento, pero es mala para los dos equipos, y Saprissa no mostró por dónde cambiar el rumbo en el primer tiempo.

Saprissa tuvo su primera

**Titulares** Alyer López Joel Obando Ewerton Bezerra Marlon López Juan Barrera Steven Cáceres Jeremy Cuarezma Abner Acuña

Albert González D.T.: Flavio da Silva Cambios: Rónald Palacio (Morillo al 61) Michael Reyes (Acuña al 67) Ramón Estrada (Bonilla al 90+3).

Edward Morillo

Arley Bonilla

**Titulares** Esteban Alvarado Pablo Arboine Joseph Mora Jefferson Brenes Jefry Valverde David Guzmán Javon Fast Eduardo Anderson Youstin Salas Ulises Segura Fabricio Alemán

D.T.: Vladimir Quesada Cambios: Kliver Gómez (Mora al 27), Fidel Escobar, (Segura al 61), Luis Díaz (Salas al 61), Orlando Sinclair (Alemán 61).

Goles: 1-0: Edward Morillo al 29. 1-1: Javon East al 39. 2-1: Juan Barrera al 42. 2-2: Jefferson Brenes al 72. 2-3: Alyer López (AG) al 90+8.

Arbitros: Kimbell Ward de San Cristóbakl y Nieves al centro, asistido por Ydekel Capellán de República Dominicana y Jade Salamatín de Aruba.

Estadio: Nacional de Nicaragua, 4 pm.

llegada en serio a los 11 minutos, tras una incursión de Joseph Mora, quien ganó la línea de fondo, centró y, cuando Javon East se preparaba para rematar, apareció Joel Obando para cortar el centro.

Al 16', lo intentó Ulises Segura, con un remate de fuera del área, tras un contragolpe que montó East, pero el disparo de Segura se fue por encima del horizontal.

El primer gol del Managua nació de falta de presión en la marca y, tras el rebote de Eduardo Anderson, la pelota quedó en piernas de Edward Morillo, quien cara a cara contra Esteban Alvarado, lo sentenció a los 29 minutos.

Faltó ayuda para el arquero y se vio mucha pasividad de sus compañeros.

Los nacionales buscaron reaccionar y lo consiguieron 10 minutos después en una acción del jamaiquino East, quien estuvo atento a los rebotes y, en el segundo que quedó en el área, pescó el balón y lo envió al fondo.

Pero en el cierre del primer periodo, la pasividad en la marca, otra vez, fue aprovechada por el matador Juan Barrera, quien al 42' marcó el 2-1. Managua aprovechó y fue mejor en el primer tiempo, pero en la etapa de complemento Saprissa sacó su casta, dominó, creció en el juego y al menos se llevó el empate.

Juego complicado para los dirigidos por Vladimir Quesada, que se dificultó por la pasividad en la marca en algunas acciones del partido. En el complemento, Saprissa lució otra cara y un autogol selló la victoria, con un tanto en la "saprihora" que provocó la ira de los del Managua, quienes reclamaron que el balón no traspasó la línea de gol.

ROJINEGROS SE TOPARON CON CAMPO 'DURO Y SECO'

## Liga agradece la Iluvia sobre cancha del Mágico González

Manudos confían en mantener liderato del grupo en la Copa Centroamericana

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Liga Deportiva Alajuelense tiene entre ceja y ceja la intención de sumar esta tarde en El Salvador contra Luis Ángel Firpo (6 p. m.), en su segunda presentación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

El equipo rojinegro hizo ayer el reconocimiento del Estadio Nacional Jorge *Mágico* González, en San Salvador, antes de que el técnico Alexandre Guimaraes y el volante Celso Borges atendieran a los medios en la conferencia de prensa.

Ambos recibieron la consulta de cómo encontraron la cancha y la respuesta fue reveladora. Guimaraes expresó que le alegra mucho saber que El Salvador rinde tributo a la grandeza del Mágico González, una leyenda en su país, y que lo que él significó dentro de la cancha para ellos va de la mano con ese estadio.

"Tenía mucho tiempo de no venir a San Salvador y ver un recinto como estos estimula a los jugadores y a los equipos salvadoreños para mejorar. Ahora, por suerte, está lloviendo. Esa lluvia le ayudará bastante a la cancha, pues está dura y seca, porque siempre los jugadores necesitan también que el terreno de juego sea bueno", aseguró el timonel.

Celso, por su parte, afirmó que "es un estadio precioso"



Celso Borges calificó de "precioso" el Estadio Nacional Jorge Mágico González, en San Salvador. PRENSA ALAJUELENSE

y trató de ser comedido sobre la situación del césped, pero, como el técnico lo dijo sin problema, el capitán manudo también brindó su criterio.

"Sí está un poco seca y le falta un poquillo de agua. La lluvia le vendrá bien, coincido con eso; sobre todo para que sea un buen espectáculo, para la gente que vendrá al partido. Está bien, la verdad que eso es lo único que le falta", destacó.

Duelo difícil. Desde el año pasado, la Copa Centroamericana de Concacaf tiende a reflejar que las distancias se han acortado. La percepción de Guimaraes es que, si se revisan las últimas ediciones de este tipo de torneos, el fútbol de Costa Rica siempre ha estado arriba, llegando a instancias finales.

Considera que a veces se hace un análisis mucho más basado en el juego inmediato, no en el conjunto de situaciones que se dan para que equis o ye resultado se dé.

"Tenemos un campeonato que defender acá, porque somos los campeones vigentes y debemos jugar como tal. Esperemos que el conjunto de partidos, nos dé la posibilidad de mostrar el juego que la Liga está queriendo mostrar para ser protagonista en cualquier campeonato que juegue", aseguró el estratega manudo.

"Venimos a intentar imponer nuestro juego, como lo estamos haciendo en el comienzo del torneo local y contra Marathón", subrayó. ■



Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que no son su responsabilidad las decisiones que toma el árbitro. JOSÉ CORDERO

'GANAMOS EN UN CAMPO DIFÍCIL', DIJO

#### Vladimir enfurece por crítica a gol del triunfo

#### Milton Montenegro

milton.montenegro@nacion.com

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, reaccionó como nunca se le ha visto. Una pregunta de un periodista nicaragüense molestó a Quesada durante la conferencia de prensa, luego del partido que su equipo le ganó 2-3 al Managua de Nicaragua en la Copa Centroamericana.

A Vladimir le cuestionaron sobre el tercer gol de su equipo, el tanto de Jefferson Brenes en el minuto 90+8, que provocó el disgusto los pinoleros, quienes reclamaron que el balón no pasó por completo la línea de gol.

"En todo momento, o en casi todo el partido, fuimos superiores al equipo del Managua. Si al final los árbitros se equivocan o no, eso no es mi culpa. Usted vaya y pregúntele a él, yo puedo responder por el trabajo de mi equipo. Nosotros estamos felices porque ganamos y lo hicimos en un campo difícil y contra un equipo que hizo bien las cosas y que perdió mucho tiempo. Había momentos en que tres se tiraban al suelo y de eso usted no comenta nada", contestó el técnico, sin esconder su enojo.

Con un "muchas gracias", Quesada, se levantó y dio por terminada la conferencia de prensa, que fue transmitida por radio Columbia.

Antes del cuestionamiento que le incomodó, el técnico morado opinó que jugar en el campo del Managua es muy difícil, pero terminó contentísimo con la victoria.

"No es fácil venir a ganar a Nicaragua, en ninguna sede e independientemente de cómo se llame el equipo es sencillo. Es un fútbol competitivo para Centroamérica", señaló Quesadar, quien añadió que habían analizado al Managua e incluso recibieron informes de su forma de jugar.

"Recibimos información de unos amigos nuestros. Sabíamos que si el juego estaba 0-0 iban a perder tiempo y con mucha más razón si la ventaja era de ellos. Imagínese, debieron reponer al menos 14 minutos", comentó Vladimir.

Para el timonel, Saprissa amarró el triunfo, tras ir perdiendo 2-1, por la historia del club y porque los jugadores son reflejo de esa historia de la institución. Además, porque según agregó, sus futbolistas son ganadores y siempre buscaron el marco contrario.

Para Quesada, el fútbol fue justo al premiarlos con la victoria y cuando le preguntaron si vio la acción que provocó el tercer tanto morado, respondió: "No la he mirado". ■

HEREDIANO ENFRENTA HOY AL DIRIANGÉN DE JOSÉ GIACONE

## Wálter Centeno lamenta que se 'satanice' su estilo de juego

#### Fanny Tayver M.

fanny.tayver@nacion.com

Wálter Centeno confía en que Herediano superará una prueba de fuego este miércoles, a las 4 p. m., al visitar al Diriangén, de José Giacone, en su segunda presentación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Después de las dudas alrededor del conjunto rojiamarillo, Paté se desahogó ayer en Nicaragua y, por primera vez, dejó entrever que no entiende por qué genera tanto ruido el estilo de juego que él busca con sus equipos.

Explicó que intenta jugar bien al fútbol, cumplir todas las facetas con balón y sin balón. Dijo que se ha tergiversado todo lo que le ha tocado vivir como entrenador, y no entiende la razón. Lo sintetiza en que el fútbol se juega con una bola que todos quieren patear y acariciar.

"Y yo sigo cuestionado porque me gusta jugar bien al fútbol, entonces no sé por qué tanta traba. A mí me enseñaron a jugar con ella, andar detrás de la bola, tratarla bien y es lo que estamos haciendo", aseguró Centeno.

Añadió que en el fútbol todo el mundo paga por un espectáculo, donde siempre habrá un ganador, que suele ser el que mejor haga las cosas, tomando en cuenta que hay que meter los goles, con esa pelota, no con nada más.

"A veces satanizan mucho algunas cosas, pero es parte del *show* que se vive alrededor del fútbol. Los que estamos en la cancha sabemos muchas cosas de lo que encierra jugar bien al fútbol, de las facetas del juego y tratar de inculcarlas".

Expuso que a partir de eso, los artistas son los jugadores, los que toman las decisiones, los que hacen bueno o malo a un entrenador.

Sobre el partido de hoy, Centeno le tiene mucho respeto a José Giacone, porque asegura



Paté Centeno asegura que Herediano no menosprecia a ningún rival y que así se verá hoy en el partido contra Diriangén. CSH

que sabe muy bien lo que es capaz de hacer.

"No será un partido fácil, y puede ser que haya fricción, mucho juego aéreo, mucha segunda bola y visualizando el juego será reñido".

También expresó que si algo le ha enseñado el fútbol es el respeto al rival, y no le extraña en lo absoluto la evolución del fútbol en Nicaragua.

"Acá nos topamos con sorpresas y eso me alerta para decirle a mis jugadores que no podemos confiarnos. Tenemos que respetar al campeón de Nicaragua", concluyó.



#### Castigo ejemplar a Santa Ana

REDACCIÓN. Santa Ana apenas tiene dos juegos como local en el Apertura 2024, pero recibió un castigo ejemplar por el

mal comportamiento de sus aficionados ante Herediano, en la fecha 4. El club deberá pagar ¢1 millón y también se le clausuró el 20% de una de sus graderías para el siguiente compromiso en su estadio. Lo peor para los santaneños es que la próxima vez que jueguen en casa será frente a Saprissa (18 de agosto), uno de los duelos con mejor taquilla de la temporada. El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dispuso que "no puedan utilizar el 20% de la gradería con menor precio".



Varios aficionados en el estadio de Piedades de Santa Ana se vieron afectados. MAYELA LÓPEZ

#### Daño a mansión de Lionel Messi

MADRID/AFP. Activistas del clima lanzaron ayer pintura roja y negra a una mansión de la estrella argentina del fútbol Lionel Messi en la isla española de Ibiza, para llamar la atención sobre "la responsabilidad de los ricos en la crisis climática". Miembros del grupo Futuro Vegetal divulgaron un video frente a la casa cerca de Cala Tarida, en la costa oeste de Ibiza.

#### Liberia y Santos avanzan en Copa

REDACCIÓN. Liberia y Santos sudaron de más para seguir vivos en el Torneo de Copa. El equipo de Minor Díaz iba perdiendo 2-0 contra el Águila de Linafa, con anotaciones de Darío Coronado y Eliécer Calvo. José Matarrita, Jurguens Montenegro y Diego Madrigal firmaron la remontada. En Guápiles, después de un 0-0, Santos derrotó en penales (3-1) a Limón Black Star.

VALLISTA SUPERÓ AYER LA RONDA DE REPECHAJE

## Gerald pasó de la amargura a rozar una gesta olímpica

> Tico compite hoy, a las 11:35 a.m., en la semifinal de los 400 metros con vallas

#### Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

Después de un 2023 lleno de fracasos, lesiones y amarguras, Gerald Drummond resurgió para tener una temporada de éxitos y situarse este martes en la semifinal de los 400 metros con vallas en los Juegos Olímpicos París 2024.

Gerald fue resiliente y dejó atrás las malas experiencias para colocarse entre los mejores 24 vallistas del planeta, al llegar en segundo lugar en su *heat* de la ronda de repechaje con tiempo de 48 segundos y 78 centésimas (48.78).

Al escuchar el disparo de salida, Gerald no salió tan rápido, pero poco a poco fue recuperando terreno y al llegar a la última valla iba de tercero. Sin embargo, en un gran esprint, logró superar a Víctor Ntweng, de Botswana, para dejarse el segundo puesto y la clasificación histórica.

Gerald es el tercer costarricense que logra llegar a una semifinal en el atletismo de Juegos Olímpicos. El primero fue el velocista Nery Brenes, en Beijing 2008, donde terminó en el puesto 10 de la clasificación general; luego, Andrea

Vargas, en Tokio 2020, donde concluyó su participa-

**PARÍS 2024** 

ción en la casilla nueve de los 100 metros vallas.

Este miércoles, Gerald enfrentará la semifinal, a partir de las 11:35 a.m. El costarricense correrá en el tercer *heat*, en el carril 2, junto a Carl Bengtstrom, de Suecia; Wiseman Mukhobe, de Kenia; Rai Benjamin, de Estados Unidos; Matheus Lima, de Brasil; Wilfried Happio, de Francia; Roshawn Clarke, de Jamaica, y Alastair Chalmers, de Reino Unido.

De los tres *heats*, clasifican los dos primeros a la final, así como los dos mejores tiempos, para completar ocho atletas que disputarán el podio.

Madurez. Con la misma determinación con la que salta las vallas, Gerald se sobrepuso a un 2023 adverso y frustrante. El vallista, de 29 años, se quedó sin medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, donde fue cuarto, mientras que en los Panamericanos de Santiago de Chile fue descalificado, a pesar de haber clasificado a la final del evento.

No obstante, su victoria en la Liga Diamante en Oregón, Estados Unidos, en mayo pasado, con un crono de 48 segundos y 11 centésimas, no solo le dio la clasificación a las justas parisinas, sino que además lo llenó de confianza para afrontar un cierre de temporada in-



En un cierre ajustado, el vallista Gerald Drummond (der.) sobrepasó a Víctor Ntweng, de Botswana, para avanzar a las semifinales. AFP

olvidable, al clasificarse a las semifinales de París 2024.

La motivación de lograr la marca en la Liga Diamante y reponerse al amargo momento de no clasificarse directamente a la semifinal y tener que correr el repechaje llenaron de coraje al atleta, que ahora solo piensa en dar la sorpresa.

"Tengo mucha madurez

después de mi participación en Tokio 2020 y en dos mundiales. Sabía que si este año me mantenía saludable, y con la disciplina y constancia que yo tengo, podía lograr lo que me propusiera. Llegué a los Juegos Olímpicos con el deseo de avanzar rondas y poner en alto el nombre de Costa Rica", enfatizó Drummond. ■

TÉCNICO RECIBIÓ MULTA DE ¢500.000

## A Hernán Medford le salió bastante caro hablar contra Unafut

#### Cristian Brenes

cristian.brenes@nacion.com

Al técnico Hernán Medford le costaron caro sus comentarios tras el juego entre el Sporting FC y Guanacasteca. El timonel albinegro cuestionó la organización del Torneo de Apertura 2024 y le impusieron una multa de ¢500.000.

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) consideró que Medford utilizó términos "groseros y ofensivos" para referirse a la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División. Al estratega le aplicaron el artículo 44 del reglamento disciplinario, que sanciona las "manifestaciones ofensivas y amenazantes en medios de comunicación colectiva". Este apartado especifica que se castigará a quienes hagan declaraciones amenazantes, ofensivas, groseras, difamatorias, calumniosas o injuriosas.

Medford se enfrascó el sábado en un cruce de palabras con el futbolista de Guanacasteca Johan Venegas, y al final fue al técnico a quien sancionaron.

Venegas cuestionó la ética de Sporting FC, argumentan-



Hernán Medford tiene al Sporting FC invicto y en el primer lugar del Apertura 2024, pero ya recibió su primera sanción. RAFAEL PACHECO

do que programaron el juego del sábado a las 3 p. m. para que la ADG tuviera menos descanso tras el choque del miércoles anterior, ante Saprissa, por la Copa Centroamericana.

por la Copa Centroamericana. Medford primero disparó contra la Unafut: "Esto es un desorden; sigue siendo un desorden de la Unafut. Tengo que decirlo así, porque nos programan a las 3 p. m. y de repente nos cambian el horario. No sé por qué les cuesta sentarse y planificar, porque esto no se ve en ningún lado del mundo y es fácil hacerlo".

Luego, se dirigió directamente a Venegas: "Le voy a mandar un mensaje a Johan: el que manda acá es la Unafut. Ellos pusieron el partido a las 3 p. m., y qué vamos a hacer nosotros. La planificación no era así, pero luego lo cambian todo. Que no nos reclamen a nosotros, que lo hagan con Unafut, porque ellos son los que programan".

"Nos piden ser serios y esto es un enredo. Yo no juego con esas cosas de poner un partido a cierta hora para afectar a un equipo", agregó.

Sporting también fue sancionado con ¢150.000 debido a que, por primera ocasión en la temporada, retrasa el inicio del encuentro, y con ¢250.000 por no contar con dos ambulancias durante el transcurso del partido ante la ADG.

www.nacion.com

MIÉRCOLES 07 de agosto del 2024

-> Deportista perdió la semifinal y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos



Brisa Hennessy tiene una agenda internacional muy apretada, pues debe acudir a la novena fecha del Tour Mundial y a la final, que arranca en menos de un mes. AFP

#### Juan Diego Villarreal

jvillarreal@nacion.com

La surfista costarricense Brisa Hennessy encontró en sus padres, Katie y Mike Hennessy, el apoyo y la comprensión después de finalizar en cuarto lugar en el torneo de surf femenino de los Juegos Olímpicos París 2024.

Brisa perdió el lunes la semifinal de las justas parisinas ante la brasileña Tatiana Weston-Webb. Además, en la lucha por la medalla de bronce, cayó ante la francesa Johanne Defay, lo que la dejó en el cuarto lugar de la competencia y sin la oportunidad de darle a Costa Rica la ansiada medalla olímpica.

Este martes, Brisa y su familia hicieron maletas, ya que debieron volar a Fiji para disputar la última fecha regular del Tour Mundial, que arranca el próximo 20 de agosto, en Cloudbreak, detalló la madre de Brisa.

"Brisa está un poco triste, está destrozada porque no pudo cumplir el sueño para su precioso país. Le dolió mucho no ganar una medalla. Aún se siente afligida por no cumplir con su objetivo", confesó Katie a *La Nación*.

La madre de la surfista contó que, durante la justa olímpica, el oleaje estuvo muy complicado, que las grandes olas que se esperaban en la región de Teahu-

# Madre de Brisa confiesa que la surfista 'está destrozada'

> 'Se siente afligida por no cumplir su objetivo', dice Katie Hennessy

po'o, Tahití, no llegaron y eso perjudicó a su hija, quien tenía mucha confianza, luego de haber realizado un campamento durante un mes como parte de su preparación.

Katie Hennesy también agradeció el apoyo de los costarricenses a través de las redes sociales, lo que motivó a su hija a dar lo mejor de sí y sentirse respaldada.

"A la gente de Costa Rica le agradezco de todo corazón. Es un viaje de vida que hemos emprendido y estamos tan agradecidos y bendecidos por todas esas muestras de cariño a Brisa. Ella nunca estuvo sola, siempre estuvo acompañada por todos los ticos en la competencia", agregó.

De vuelta al mar. En declaraciones brindadas a Repretel, canal 6, y al Comité Olímpico Nacional, el lunes pasado, la surfista de 24 años no pudo ocultar su dolor y aseguró estar triste, pues deseaba darle una alegría a Costa Rica.

Sin embargo, Brisa no tendrá mucho tiempo para lamentarse por no ganar medalla en París 2024, pues su próxima parada será en Fiji, donde debe competir a partir del 20 de agosto en el Tour Mundial para consolidar su tercer puesto, con miras a la gran final del evento, que se realizará desde el 6 de setiembre en California, Estados Unidos.

Katie Hennessy explicó que el compromiso del Tour Mundial, por el momento, les impide regresar a Costa Rica en los próximos meses.

"Nos encantaría volver a casa, pero necesitamos ir a Fiji con el fin de entrenar para la final del evento. Necesitamos asegurar la clasificación para la final del Tour, donde solo van cinco. Es muy importante para Brisa", admitió la mamá.

Brisa ocupa actualmente la tercera posición en el ranquin del Tour Mundial, y solo los primeros cinco atletas clasifican a la gran final. En el 2022, la tica avanzó a la final y concluyó en la quinta casilla.

La surfista tica suma 41.630 puntos y es superada en el escalafón por la estadounidense Caitlin Simmers, con 48.185, y su compatriota Caroline Marks, con 42.490; esta última se proclamó campeona olímpica en París 2024.

A Brisa le siguen en el ranquin la australiana Molly Picklum, con 39.390, y la hawaiana Gabriela Bryan, con 38.595.

El primer lugar de cada fecha gana 10.000 puntos; el segundo, 7.500, y los semifinalistas, 6.085, por lo que la tica debe garantizarse al menos llegar a semifinales en Fiji, para pelear la segunda casilla.

De acuerdo con la reglamentación, en la final del Tour Mundial, la líder general queda sembrada para la final. Mientras tanto, la quinta clasificada disputa un *heat* con la que se ubica cuarta, y la vencedora se enfrentará a la tercera clasificada. Quien triunfe entre el primer y el tercer lugar, se enfrentará al segundo puesto. Una vez que se defina la ganadora de esta serie, queda lista para medirse con la líder general por el título del Tour.